

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





LELAND STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY

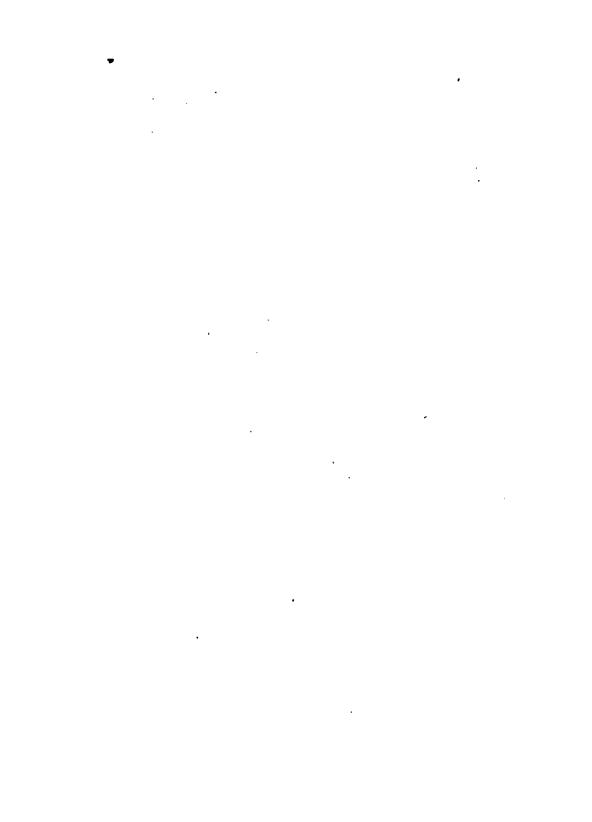

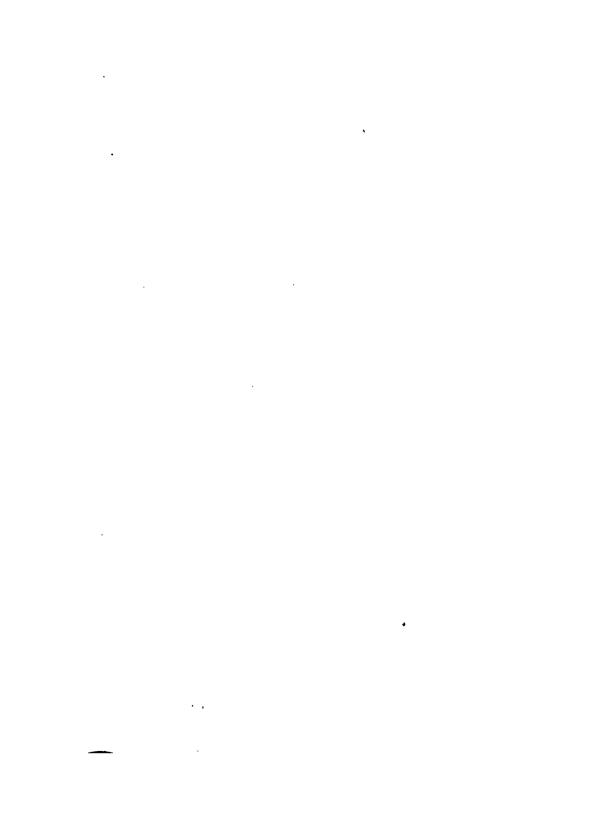

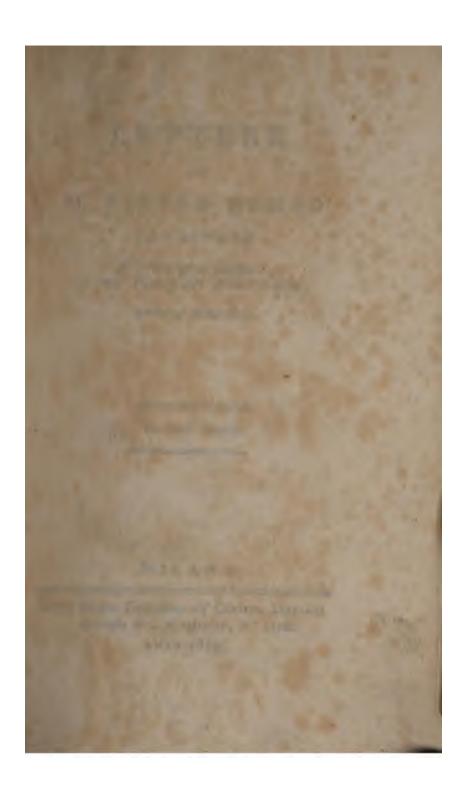



### LETTERE

DΙ

### M. PIETRO BEMBO

CARDINALE

A' Prencipi e Signori, e suoi Famigliari Amici scritte,

Divise in undici libri.

VOLUME TERZO.

#### MILANO

Dalla Società Tipografica DE' CLASSICI ITALIANI contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1810.

191121

Vakasi avotukiš

### DELLE LETTERE

DΙ

### M. PIETRO BEMBO

VOLUME TERZO.

#### LIBRO PRIMO.

A Messer (1) Ercole Strozza.

A Ferrara.

Che vi debbo io dire? Io leggo è scrivo e penso e parlo e con voi e con

<sup>(1)</sup> Dello Strozza si è fatta menzione nella terza parte del Vol. II. Ora

#### VOLUME TERZO.

altrui più sovente senza fallo alcuno di quello, che è da credere, che facciate voi meco; se non per altro rispetto, almeno perciò, che io non ho chi così spesso interrompa e sturbi i miei ragionamenti e pensieri qua, come avete costà voi. Perchè non cangierei con gli onori di tutti cotesti vostri tribunati e seggi, nè con la turba de' vostri Clienti questa mia ingloria e solitaria vita. Se non che d'un bel sol troppo si perde, del quale non si perde così in cotesta civile e Urbana. Ma confortomi, che vi dee incominciare a piacere il viver separato, e la solitudine, come fa a me, poscia che non potendola voi andare ad usare ne' lontani luoghi, v'ingegnate di ritrovarla in città ne' romitori delle Certose. Le quali se sempre fossero di quella maniera, che furono il giorno che esse ebbero voi con la Signora Duehessa alle loro cene, chi non si facesse Certosino, sarebbe da dire, che egli noncredesse nell'evangelo e nella nostra fede. Ma basti tanto per giuoco. Voi da vero

aggiugniamo, che in parecchi luoghi delle opere di lui fu il Bembo con segnalate espressioni lodato, e specialmente nel Poema intitolato Venatio a car. 18. della edizione di Aldo del 1514. in 8.

alla Signora Duchessa basciate la mano per me, ed alla gentile madonna Agnola, ed a quelle altre Donne e Donzelle mi raccomandate, ed alcuna volta di cotesto mondo scrivetemi due parole. Se Carlo mandasse a me sue lettere, che prima nelle mani vostre venissero, con le quali vi paresse che fosse un libriccino, levatenelo, che fia il Properzio della Cintia. dategliene senza altramente mandarnelo qua giù, acciocchè almeno la tardezza di questo cammino ancora non me le faccia parer di negligente neghittosissimo. Non so quale possa esser la cagione di questo indugio, che dalla vostra venuta in qua non ho lettere da lui. Io me ne vergogno oggimai. State sano. A' 3. d'Agosto 1503. In Ostellato.

# A Messer Bernardo Bibiena secretario del Cardinal de' Medici. A Roma.

Ancora che io non sappia se sete ritornato a Roma, e solamente lo stimi per
conjettura, pure non posso tenermi dallo
scrivervi, caro e dolce Bernardo mio, non
tanto perchè io abbia di che scrivervi,
quanto per ragionar con voi, del quale
così volentieri e tante volte penso il dì,
che poscia che io veder non vi posso, convengo sfogare il pensier pregno per quella
via, che m'è data, e questa è la scrittura.

Quale stella, o quale mia colpa non vuole. che io colà viva, dove io vorrei? Giurovi per solo Iddio, che io non mi posso per niente conformare e racchetare a questa nostra o ambiziosa, o mercantile vita; ed a prender, come si conviene a chi in questa comunanza dimora, i costumi della città, e la maniera delle sue genti, in modo mi siede nell'animo l'antico mio disiderio, sì degli studi, i quali in tutto mi toglie o la nostra universale ambizione, o il mercatantare, che qui è in prezzo e ad usanza, e sì di quel vostro vivere cortese e libero di Roma, che ogni di più m'accende e sollecita, che io il cerchi. Vorrei o potere amar questo modo di vivere. che può nondimeno essere e splendido ed illustre molto a chi vi si mette animoso e di voglia, poscia che io dentro vi sono: o amando io l'ozio e cotesta libertà, poterla oggimai tenere e possedere, e non disiderarla ed agognarla sempre invano, come io fo, nè posso altramente fare. E dicovi, che se io avessi maggior fortuna, che io non ho, o se io pure avessi tanto meritato col nostro Signor Vicecancelliere, che io certo credessi che egli avesse a pigliar la protezion mia, quando io a Roma venissi, nè di mano la si lasciasse infino attanto, che io non avessi modo di poterlo servire onoratamente, io non mi potrei contenere del venirvi, per istarmi e per vivermi con voi. Ma il pensare, se ie cestà venissi senza modo di potervi dimorare agiatamente, che potesse avvenire, che io poco onorato e poco riposato vi vivessi, mi ritiene in questa e suggetta e ristretta ed a me grave e nojosa vita mal mio grado. Vedete oggimai voi, quale stato è il mio, che quello, di che io sono dovizioso, non mi piace, anzi egli m'è a fastidio, e di quello, che infinitamente mi gioverebbe. casso e lontano mi sento essere, senza saper come giugnerlo e acquistarlo, che mi vaglia. Voi queste cose, che io come a me stesso vi scrivo, non ragionerete con persona, traendone sempre il Signor Vicecancelliere, a cui nessuna parte del mio animo voglio che sia nascosa giammai. Aspetto disiderosamente quella contezza de' benefici di San Giovanni, che m'avete promessa, e vorrei, se potesse essere, che non s'indugiasse per voi a mandarlami. Il vostro Capitolo, che voi la Vogliolosa chiamate, anco aspetto quando che sia. Che vi debbo io dir più? Scrivetemi, vi priego, spesso, se volete che io con alcun refrigerio viva, che nessuno altro piacere ho, che quello, che mi vien di coteste contrade. A Monsignor Reveren. Vicecancelliere bascierete la mano per me, e me umilmente raccomanderete. Se col Signor non men mio, come dite, che vostro, Monsignor de' Medici farete il simigliante, ciò mi fia molto caro. Abbracciatemi il Magnifico,

to volume tenzo.

e state sano. A' 29. d'Agosto 15e5. Di
Vinegia.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Ebbi le vostre lettere, e poco appresso chiamato dalla Sig. Duch. andai ad Urbino, e trovai che S. S. avendo avuto novella che 'l Vescovato di Padova era stato conferito a M. Reveren. Vicecancelliere. avea scritto a S. Sign. pregandola della pensione per me. Nè potean le lettere essere ancora in Bologna, che s'intese, come a Vinegia il Vescovo di Vicenza l'avea avuto. Perchè poco mi pare che avanzi più o a lei di scrivervi sopra ciò, o a me di pensarvi. Di quella Badia, della quale è data la riserva, pazienza. E buona pezza, the io non so quello, che avvenuto sia del benificio della croce, che si dovea spedir sin quando io da voi mi dipartii, la supplicazion del quale fu smarrita, e poi non istava bene. Io l'avca oggimai dimenticato per non ve ne dare altra noja. Ma Madonna Emilia questi giorni ricordandolmi ha voluto che io ve ne scriva. Non v'incresca farmene due parole. Il mio (1)

<sup>(1)</sup> Il Sonetto dee essere quello che incomincia: Mentre il fero destin mi toglie

Sonetto che vi piaccia, m'è caro, e più ancora m'è caro ciò, che io veggo che voi con diligenza notate le cose mie. Se non che troppo tempo e parole spendete in pregandomi che io a male non abbia lo essere avvertito e ripreso da voic Il che tutto è soverchio. Anzi non potete voi farmi piacere alcuno maggiore, che senza un rispetto al mondo dire a me quel tutto, che io so, che voi vorreste che io a voi dicessi in somigliante caso e con quella medesima sicurezza. Ebbi lettere da Brescia, nelle quali Mad. Alda mi scrive, che scrivendovi, io la vi raccomandi. Al Grasso tanto più mi raccomanderete, quanto più stimo che mi bisogni. Conciossiacosaché dal partir suo in qua per nessuna via, nè per nessuna sua lettera scritta ad Urbino io mi possa jessere accorto, che egli si sia una sola volta ricordato del suo Bembo. Ma in ogni modo abbracciatelmi stretto, se tuttavia fatto vi verrà il poterlo abbracciare. A M. Cesare ed al nostro degli amici suoi più veri dimentichevole Frisio mi raccomando per le mille, ed al mio Conte Lodovice

e vieta, nel quale l'Autore gli dimandò la luna di bronzo, come a suo luogo lune gamente dicemmo.

a cui non incomincio pure ora ad essere abbligato. Al vostro e mio Sig. Cardinale de' Medici renderete quelle grazie del suo dolce e cortese animo nelle cose mie, che sono a tanto debito convenienti. Che voi facciate per me quello, che farebbe mio fratel Bartolommeo, se egli in luogo di voi fosse, sono io così certo, che non fa mestiero che me ne diate a parole testimonianza. Anzi mi fido io e riposo cotanto nell'amor che mi portate, che per Dio per Dio e un'altra volta per Dio, se voi non foste in corte, io mi starei d'una mala voglia. Nè ho sostegno alcuno più dolce a' miei gravosi pensieri, i quali di vero non sono pochi, ne più sodo e fermo di voi, sopra'l quale più s'appoggia il mio animo, che non s'appoggiano ora le mie braccia sopra questa tavola, alla quale adagiato vi scrivo. Se il cielo così a voi darà modo di poter giovare a me, come io spero di sollevarmi un di per vostra mano dal' giacimento, nel quale ora sono, assai agevolmente e voi ed io diverremo contenti. Ma non più. Amatemi e stare sano. A' 5. di Febbrajo 1506. Di Castel Durante.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Per lettere dell' Arcivescovo di Salerno ho inteso, che le mie lettere e prime, e seconde, assai tardo vi sono venute alle mani, che m'incresce e per cagion vostra e per mia, che ne aspetto disiderosamente risposta, ed oggimai ella tarda troppo a venire. Non so-se le mie otto lettere v'hanno smarrito, e se temete più voi la fatica della penna in una scrittura, che io non fo io nelle due, parendovi poter poco guadagnar meco in questa parte, come è vero: basta bene se mi superate in un'altra forse di maggiore importanza a questo tempo. nel quale ella è in Roma prezzata più che altro. L'ufficio, che disideravate dalla Sig. Duchessa, come vi scrissi, per questi sei mesi non si può avere, perciò che era gia promesso a colui, che l'avea avuto gli sei mesi passati secondo usanza. Aretelo forniti questi. E così è segnato nella lista a quel vostro amico, che la Duchessa lo impetrò dal Signor Duca a vostro nome, e fecene far nota, acciò che al tempo per dimenticanza non fosse dato ad altri. Avete gran cagione di far caso di queste Madonne l'una e l'altra, perciò che molto molto sete amato e tenuto caro ed in buon conto dalle loro Signorie. Quantunque io

sia certo che lo sappiate senza mio testimonio. Nè altro per questa, state sano. A' 28. d'Agosto 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Accetto l'assoluzione, che mi date all'obbligo, che io avea con voi, di rispondere doppiamente alle vostre lettere. Ma
non ve ne voglio molto ringraziare, che so
lo avete fatto non meno per fuggir fatica
voi, che per levarla a me. Pure in ogni
modo ve ne ringrazio. Di Gennajo e della
beatitudine, alla quale credete, che io possa essere intromesso, se sarò a Roma, e
dell'amico, che vi scrissi, che la disiderava, non ha uopo rispondere altro. Se non
che io vi priego a visitarlo alle volte senza
sconcio vostro, ed a farvi più suo ancora,
che non sete. D'Agosto (1) che sia caldo,

<sup>(1)</sup> Sotto questo nome, e sotto gli altri, che si trovano sparsi nella presente lettera, e nelle segg. scritte al Bibiena, celanosi suggetti particolari, i quali l'Autore non volle che fossero palesi, cosicchè a noi si rendono impossibili anche le conghietture, senza che il Bembo favellando di non so chi, e per celarne il nome chiamandolo Topazio scrive allo stesso Bibie-

e dell'Aurora che sia fredda; più mi duglio, che io mi maravigli. Pro dell'uno, e danno e vergogna dell'altra. A Faustina ho fatta la vostra ambasciata, vi ringrazia dell'amore che le mostrate. Per lei non mancherà, che l'opera non vada innanzi, se per altri non mancherà, dico per chi sapete che è ritroso. Increscemi che amore v'assassini più che mai, poiche non potete per ora trovare altro scampo alle insidie sue, che quello delle lettere, che se pure gli occhi alle volte vi soccorressero, meno per avventura ne stareste male. Io sono vie più gagliardo di voi, che arei molte cagioni di far le pazzie, e non le fo. Il Topazie si mostra più che mai acceso di quel fuoco che io vi ragionai, e fanne molte dimostrazioni, che sono a colui certo sopra modo care, ma non si lascia però portare più oltra, che ove si dee. Che Cimba sia an-

na nella lettera in data de' 16. di Dicembre le parole che seguono: Guardate como scrivete di questo Topazio, che agevolmente se ne potrebbe venir in lume. Siatene avvertito. Conviene per tanto lasciare il pensiero d'inutilmente affaticarsi per sapere cosa significhino i nomi di Aurora, di Agosto, di Gennajo, di Cimba, di Topazio, di Penelope ed altri ne'quali il Bembo pose tanta cura per non essere inteso.

corata, mi duole. La Navicella verrebbe volentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de' Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Duchessa vuole andare all'Avernia, se v'anderà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

## A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza e Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc. parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assai

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia, che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever, non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura non isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego, che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quello amore che mi portate. Parmi che abbiate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. Ottenen-

dosi io arò la stanza Romana più onorevole, che io non estimava, il che potrà giovare a'nostri comuni pensieri non poco. Rimetto il tutto all'amore ed alla prudenzia vostra. Aspetto con disiderio sapere in che sarà riuscito il favore di Penelope per la lettera scritta al Gh. che ne sto con passione. Se foste sì valente uomo, che espediste e l'una e l'altra di queste bisogne, o come potremmo sperare d'aver in parte dato principio alla tela della nostra quiete. Darete ricapito allo alligato libro, ed a' Reveren. patroni nostri mi raccomandate, e non siate così scarso delle vostre lettere a chi le disidera così caldamente. A' q. di Settemb. 1507. Di Urbino.

#### A M. Bernardo Bibiena: A Roma.

Il Conte Lodovico l'altr' jeri mi scrisse, che mostrando egli con M. Fabrizio
aver nuova commissione dal Sig. Duca e
dalla Signora Duchessa sopra le cose mie,
esso M. Fabrizio gli disse, che a lui bastava l'animo, se io voleva, di farmi cleggere dal Gran Maestro, e dalla religione nel
Priorato di Cipri dappoi la morte del presente Priore, e che credea farmi venire detta elezione in brieve tempo. Aggiugnendo
che la Religione avea ottenuta una bolla
derogante ad ogni riserva fatta, eccetto quelle del Conclavi; sicchè io gli dicessi quel-

lo, che esso avesse a fare in questa materia, che io vederei, che dove esso ha il sapere, non gli manca il volere. Io gli risposi jermattina, che sono a Venezia leggi. che vietano lo impetrar benificio di qualunque guisa vivendo il possessore. Il che è fatto, perchè non si procuri la morte altruir e però, che io non cercherei questo per niente. Ma bene arei caro, che M. Fabrizio mi facesse da Rodi venire una riserva di ducati tremila generale sopra i primi bene-/ sici vacanti nello stato Viniziano. Il che credea che dovesse a lui di pari difficultà, o facilità essere; e pregai il Conte a disporre S. S. a questo fare. Priegovi vediate d'essere col Conte e con l'Arcivescoyo, e provvedere che si tenti questa cosa, e se ne faccia ogni possibile. Perciocchè se io avessi questa riscrva, credo sarebbe agevole cosa farla confermare dal Papa. Il che Latto quanto mi potesse e dovesse esser caro, voi ve lo potete stimare. Quando M. Fab. non venisse così gagliardamente a questa cosa, vedete di tener qualche via, che gli s'accresca volontà. Di qua averò quelle lettere, che bisogneranno. Voi costà avete il Reverendissimo Vicecancelliere, che pure credo se ne scalderebbe alquanto, dico con M. Fab. o con iscrivere a Rodi. Avete oltra questo Nerbona, che anco peravventura agevolerà la cosa appresso il Zio volentieri. Al quale se bisognerà che di qua si scriva, fate che io lo sappia. Appresso questo

direte al Conte Lodovico che se si vedrà: che faccia a proposito, prometta a M. Fab. quello che esso vuole, e che somma gli parerà spediente di pensione, in caso che la riserva abbia esecuzione, o di quella parte che a lui parerà, che io in ogni tempo gliene farò onore. Vuolsi tenere molto silenzio sopra questo negozio, per li rispetti che sapete. Renderete infinite grazie al Conte Lodovico per me, che vedo che ha molto animo e molto disiderio del ben mio. E basti. E all' Arcivescovo mi raccomandate, ancora che non faccia mestiero. Aspetto con disiderio risposta della pensione di Vicenza, la quale se verrà, come si spera, mi farà più agevole la stanza Romana, alla quale mi pare ogni dì uno anno, che io dia incominciamento. Il Sig. Prefetto venne quattro di sono qui per le poste. Sta bene, o fa carezze e buonissimo viso al mio Magnifico. La vostra Plasma vi si raccomanda assai, con la quale molto spesso di voi si ragiona, da chi vorrebbe che voi foste in grazia di tutto il mondo tanto quanto sete con M. o almeno di Panuzio. Qui si dubita che le lettere, che vi porta ora il Sig. Enea de' Pii della Illustrissima Signora Duchessa di Ferrara, v'abbiano a tener superbo quindici giorni. Però guardatevi, che non si dubiti del vero. Io non ho già cagione alcuna d'insuperbirmi io, che mille anni sono non ne ho avuto niuna. State sano e per l'amor di Dio non fate tanta penuria delle vostre lettere, che tosto tosto incomincierò a chiamarvi ingrato e disamorevole. A' nostri Reverendissimi basciate la mano per me. A' 13. di Settembre 1507, Di Urbino.

#### , A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Ho da rispondere a due vostre di 22. e di 24. Incomincierò adunque dalla primiera. Iscusovi del silenzio, che avete tenuto meco molti giorni, poscia che avevate così possente cagione da farvi scordare ogni altro pensiero. E con N. mi rallegro della ricuperata sanità di Virginia, riprendolo tuttavia di quella sua così rigida disposizione, se colei moriva. Così si può peccare troppo essendo amorevole, come essendo poco. Duolmi del pericolo d'aver grande bastonata degli allumi, nel quale è il nostro M. Agostino, e disiderogli sopra modo buon fine. Della cosa di M. Fab. il Conte me ne dà buonissima speranza. Il perchè a me pare quello, che pare a voi, che se ne debba fare fondamento. E così farò, e per meglio poter fare e questo e altro, io delibero d'essere questo Ottobre, o almeno questo Novembre, a Roma, se io ne dovessi volgere il mondo sottosopra. Il Conte senza fallo alcuno fa per me tutto quello che può, ed amore-

volissimamente vi s'adopera e vi pensa. e mi sollecita al venire alla corte; il che. acciocchè mi sia più agevole, e' mi promette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, sì perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perchè, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano. ma che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura, e molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa allagare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se io vengo a Roma, o esso si petrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tuita in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande festa e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si consida assai poco nel favore de suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere assine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che ibasti is tenere quella sua stanza in piè finattanto che alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quella, che si cerca da oriente, o per alcuna altra maniera, che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogai modo.

ŧБ VOLUME TERZO corata, mi duole. La Navicella verrebbe volentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de' Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Duchessa vuole andare all'Avernia, se v'anderà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza e Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc. parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assai

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia. che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever. non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura non isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego, che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quello amore che mi portate. Parmi che abbiate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. Ottenen:

Molto m' ha pregato sopra ciò caldamente, che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jam amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e state sano. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soavissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di Settemb. 1507. Di Urbino.

# A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Tornail jerisera da Padova. Mio padore, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monsignor Reverendissimo vostro. Uno degli atensi disideri suoi è veder la casa vostra tel suo primiero stato. Trovai le vostre de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignor di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di qua dal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terra giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne farete piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che venivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

# A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi volete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

corata, mi duole. La Navicella verrebbe voi lentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Du chessa vuole andare all'Avernia, se v'anderà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza e Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc. parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assais

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia, che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever. non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura non isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego. che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quello amore che mi portate. Parmi che abbiate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. Ottenen-

d'Ippolito: il secondo dell'Aurora. Mi giura che non gli vorrebbe perdere per si voglia gran cosa: Vorrebbe che ne diceste una parola a suo fratello. Io vorrei ben dire, che io aspetto da voi avviso di molte cose, ma se io non l'ho di nulla, come l'averò io di molte cose? Voi mi castigate. Ma io me ne vendicherò, che ho mille cese belle da scrivervi, e non ne voglioscrivere mezza una. Ebbi l'altro di una piacevoliss, epistola del Beroaldo scritta nelvostro camerino, che gli ebbi invidia. Risponderogli come io possa. Se vorrete vedere una mia nuova figliuola, l' Arcivescovo di Salerno ve la potrà mostrare. Priegovi vedetela prima che alcuno altre, e scrivetemene minutamente il parer vostro. Dovvi licenza ancora, anzi ve ne stringo, che la cmendiate. L'alligata a Terpandro. Tutto il mondo saluta Terpandro, e gli ricorda a tosto ritornare, siccome fu la sua promessa. Al mio Onorato Messer Giulio Tomarozzo dite che mi raccomandi. Voi al Beroaldo, ed a' miei Gentilissimi Porcari. A' 2. di Decembre 1507. Di Urbino.

### A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jersera ebbi la vostra de 30. del passato ; tarda come vedete, ma cara e dolce come mi sogliono essere tutto le vostre e

tanto più, quanto io le ho più rare, che sapete, che voluptates commendat rarior usus. Come che io ne sia poco contento; che vorrei molto più tosto vedere ogni di vostre lettere, ed ogni di avervia rispondere, che non le vedere se non così di radole Se l'amico vostro da Cesena non si trovò scritto nel libro degli uffici, fu per tracotaggine di M. Jer. Staccoli, al quale la Sig. Duchessa avea dato commissione che ve lo ponesse. E se ora v'è scritto Terzo, come dite, non vi caglia, che questo ordine di primiero o secondo non è guardato. La Sig. Duchessa vuole, che lo abbiate, secondo che ella v'ha promesso, subito dopo que sto che l'ha ora, e dice, che ella sarebbe uccellata vie più che l'amico vostro, se esso non lo avesse. Averete con questa una lettera di Sua Eccell, sopra ciò, la quale. più ha caro far cosa che vi piaccia, che non avete voi d'esser compiaciuto. Sicché potete dire all' amico vostro che stiacon l'animo riposato, e non ne dubiti. Piacemi assai quel capitoletto della vostra lettera, dove scrivete che io vi perdoni se voi mi date troppa briga. O bel trovato. Le nuove della Cimba, e della idropica mi sono care, e della nuova plasma d'Oriente, rendovene grazie, e priegovi a non tacermi tutto quello, che sapete, che io intenderei volentieri. Il Topazio si mostra più caldo che mai, ende se io vi dioessi, che M. sia freddo, non mel credete. egli s'è alquanto riscaldato, quantunque egli si guardi da me, nè vuole, che io io scopra. Tuttavolta non credo nè anco, che molto fuoco la arda. Ma stimo che col Topazio esso ne faccia maggior sembiante, che non è nel vero. Sono tra loro avvenute certe cosette, che gli hanno ingelositi, non senza qualche gravezza dell'uno e dell'altro. Lilia è il Secretario di M. in tutto, e del Topazio in buona parte. Ma non sa il Topazio che esso da M. sappia cosa del mondo. Ringrazio il buono animo de' Reverendiss. Vincola ed Urbino di voler far gagliardamente l'ufficio di buoni patroni per me con N. Sig. che certo m'è carissimo averlo inteso, e voi per mio nome basciatene le mani alle loro Signorie. A me pare non potere avvenire che io non vinca un di questa dura fortuna mia, essendo io sotto il patrocinio loro. E perchè come averete inteso, non bisognerà per questo conto, che essi prendano fatica, saranno contenti di riserbare questo buono animo loro ad altra stagione. Voi mi dite, che io ho grande obbligo al Conte Lodovico da Canossa, il quale oltre all'operare per me caldamente, non cessa di ricordare a voi e ad altri tutto quello, che è da fare in benificio mio. Sappiate che buoni di sono, che io so d'avere al Conte obbligo infinito, se merita infinito obbligo uno infinito disiderio e studio del bene altrui, ed in tutto

sarei orbo, se io non vedessi il sole. Spero se io non fornisco molto tosto i miei giora ni, che esso non solamente saperà, che io so, che egli procura diligentissimamente il ben mio, ma ancora conoscerà essersi adoperato per animo meritevole d'essere amato da lui più, che mezzanamente. Perchè Agnolo tornerà indietro con un Mulo, mandatemi quelli pezzi antichi, che io vi lasciai, che sono una tavoletta rotta con figure di basso rilievo, ed una testolina d'alabastro d'uomo, ed una di marmo di Tauro, ed una figurina di bronzo. Rispondete a Madonna Duchessa sopra le cose mie. Vedete la mia canzone, che io mandai all'Arcivescovo ed emendatela, e scrivetemene il parer vostro. Amatemi il mio caro e dolce e amorevole Bernardo. A' o. di Dicemb. 1507. Di Urbino.

## A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

La vostra lettera comune a tre noi; tanto m'ha fatto ridere, che ancora non mi posso racchetare, e sono quattro di che l'abbiamo ricevuta. E questo m'è avvenuto per cagione di M. Cesare, il quale entrò in tanta collera del modo, col quale a lui solo scrivete, parendogli, che meno riverenza a lui si portasse da voi, che agli altri, e che forse non si conveniva, che non volle, che Mad. Duchessa leggesse la

volissimamente vi s'adopera e vi pensa, e mi sollecita al venire alla corte; il che. acciocchè mi fia più agevole, e' mi promette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, si perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perchè, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano. mia che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura, e molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa allagare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se to vengo a Roma, o esso si petrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tuita in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande festa e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si confida assai poco nel favore de' suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere affine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che ibasti in tenere quella sua stanza in piè finattanto che alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quella, che si cerca da oriente, o per alcuna altra maniera, che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogni modo.

#### 4 VOLUME TERZO:

Molto m'ha pregato sopra ciò caldamente; che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jama amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e state sanq. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soavissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di Settemb. 1507. Di Urbino.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Tornail jerisera da Padova. Mio padore, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monignor Reverendissimo vostro. Uno degli intensi disideri suoi è veder la casa vostra tel suo primiero stato. Trovai le vostra de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignor di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di qua dal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terra giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne farete piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che venivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso 'Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi volete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

cosa per lo Conte. So che ne sentirete pia cere più che mezzano. Questi di s'è fatto qui gravissimo rammarico della infirmità del nostro M. Agostin Ghisi, che s'intendeva, che era senza rimedio mortale. Questa mattina poi abbiamo respirato alle nuove del miglioramento. Priegovi non vi sia grave visitarlo per mia parte, e rallegrarvene seco, ed a lui raccomandarmi. Se io vi dicessi quanto increseeva e doleva. qui il suo pericolo, forse lo credereste difficilmente, quantunque sappiate quanto sì gentile e valoroso uomo merita, che ognuno si doglia del suo sinistro, non che della sua morte. Aspetto di più cose vostre lettere. Deh Dio, e perchè ne sete divenuto così avaro? basterebbe che voi foste scrittore Apostolico, ed aveste tutte le bolle di Roma nelle mani da scrivere, sì poco attendete alla scrittura delle lettere agli amici. Basciatemi Terpandro. A Mons. vostro Rev. mi fate raccomandato. A M. Giulio, a M. Luigi, al Grasso, a voi stesso. A' 26. di Novemb. 1507. Di Urbino. M. ha comunicato lo heu heu suo e del Topazio con Lilia. E non vuole da qui innanzi, che alcuna particolarità sua gli sia nascosa; M. mi ha pregato, che io ve lo scriva.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Io non posso più portare in pace il vostro così lungo silenzio, nè posse far di meno, che io con voi non me ne doglia. Oggimai sete divenuto troppo più disamorevole, che io mai amorevole non v'ho estimato. Ahi Fojano Bernardo, che tanto mostra amar gli amici, quando gli vede, poscia quando essi gli sono lontani, non se ne ricorda più. Men male sarebbe alquanto meno accarezzarli, e così in ogni tempo in ogni stato mostrarsi loro sempre ad un modo, che oggi esser di fuoco nella benivoglienza ed amistà loro, domani di ghiaccio e di neve. Ma io non voglio andare più oltra rammaricandomi, che il danno sarebbe più mio, che vostro. Conciossiacosachè voi poco curate di mio affanno, ed jo ragionandone più e più mi cuoco e tormento. Il Mag. mi dice. che io da sua parte vi scriva, che se per caso M. Agostin Ghisi morisse, che Dio nel guardi, esso vi ricorda, che essendo egli questo anno a Roma, gli diede due anelli, un Diamante in tavola con due F. F. nel fondo, e una Plasma con una testa di tutto rilievo con due alette, che può esser la vittoria. Il primo fu dono

volissimamente vi s'adopera e vi pensa. mi sollecita al venire alla corte; il che. acciocchè mi fia più agevole, e' mi promette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, sì perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perche, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano. ma che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura. 😸 molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa allagare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se io vengo a Roma, o esso si potrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tutta in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande festa e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si confida assai poco nel favore de' suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere affine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che ibasti in tenere quella sua stanza in piè finattamo che alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quella, che si cerca da oriente, o per alcuna altra maniera e che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogai modo.

Molto m' ha pregato sopra ciò caldamente, che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jam amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e state sano. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soa-

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

vissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di

Settemb. 1507. Di Urbino.

Tornail jerisera da Padova. Mio padore, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monsignor Reverendissimo vostro. Uno degli ntensi disideri suoi è veder la casa vostra tel suo primiero stato. Trovai le vostra de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignar di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di quadal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terra giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne fareto piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che venivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi velete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

cosa per lo Conte. So che ne sentirete pias cere più che mezzano. Questi di s'è fatto qui gravissimo rammarico della infirmità del nostro M. Agostin Ghisi, che s'intendeva, che era senza rimedio mortale. Questa mattina poi abbiamo respirato alle nuove del miglioramento. Priegovi non vi sia grave visitarlo per mia parte, e rallegrarvene seco, ed a lui raccomandarmi. Se io vi dicessi quanto increspeva e doleva qui il suo pericolo, forse lo credereste difficilmente, quantunque sappiate quanto sì gentile e valoroso uomo merita, che ognuno si doglia del suo sinistro, non che della sua morte. Aspetto di più cose vostre lettere. Deh Dio, e perchè ne sete divenuto così avaro? basterebbe che voi foste scrittore Apostolico, ed aveste tutte le bolle di Roma nelle mani da scrivere, sì poco attendete alla scrittura delle lettere agli amici. Basciatemi Terpandro. A Mons. vostro Rev. mi fate raccomandato. A M. Giulio, a M. Luigi, al Grasso, a voi stesso. A' 26. di Novemb. 1507. Di Urbino. M. ha comunicato lo heu heu suo e del Topazio con Lilia. E non vuole da qui innanzi, che alcuna particolarità sua gli sia nascosa; M. mi ha pregato, che io ve lo scriva.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

lo non posso più portare in pace il vostro così lungo silenzio, nè posse far di meno, che io con voi non me ne doglia. Oggimai sete divenuto troppo più disamorevole, che io mai amorevole non v'ho estimato. Ahi Fojano Bernardo, che tanto mostra amar gli amici, quando gli vede. poscia quando essi gli sono lontani, non se ne ricorda più. Men male sarebbe alquanto meno accarezzarli, e così in ogni tempo in ogni stato mostrarsi loro sempre ad un modo, che oggi esser di fuoco nella benivoglienza ed amistà loro, domani di ghiaccio e di neve. Ma io non voglio andare più oltra rammaricandomi che il danno sarebbe più mio, che vostro. Conciossiacosachè voi poco curate di mio affanno, ed io ragionandone più e più mi cuoco e tormento. Il Mag. mi dice. che io da sua parte vi scriva, che se per caso M. Agostin Ghisi morisse, che Dio nel guardi, esso vi ricorda, che essendo egli questo anno a Roma, gli diede due anelli, un Diamante in tavola con F. F. nel fondo, e una Plasma con una testa di tutto rilievo con due alette, che può esser la vittoria. Il primo fu dono

glio, che ella mi tolga eziandio il potervi con lettere visitar qualche volta, e farvi certo, che da alcuni primi ragionamenti in qua, che'l mio M. Niccolò Frisio ebbe meco di voi, sempre vi sono stato affezionato E vero, che nuovamente sì m'hanno acceso molte cose, che di voi mi scrive sovente esso Frisio, e tra le altre l'amore che dice essermi da voi portato, che non ho voluto rattener la mano di correre a questa penna, nè ho potuto; la qual mano consapevole degli affetti del cuore vi rende sicuro, che io grandemente desidero e che conosciate, che io sono già cosa vostra : e che ne facciate ancor me conoscente. Ciò sia, quando vi degnerete comandarmi. dove mi sentiate buono a servirvi, e piacervi. Alla qual cosa fare grandemente vi priego. State sano. A' 3o. d' Ottobre 1505, Di Vinegia.

## A M. Giulio Tomarozzo. A Roma.

Di molte cose mi sento, valoroso M. Giulio mio, al nostro cortese Frisio tenuto, e di ciascuna grandemente, ma nel vero di nessuna tanto, anzi pur non di tutte insieme senza fallo alcuno, e perdonimi egli, quanto io gli sono dello avermi egli fatto conoscer voi. La qual cosa quantunque io stimassi già da prima per lo suo testimonio dovermi essere graziosissima e

cara, del cui diritto giudicio aveva io per lo addietro vedute molte prove, pure tutta via le vostre eleganti ed unianissime e dolcissime lettere da me nuovamente ricevuto hanno fatto in maniera, che io ora molto maggior tesoro conosco avere in voi guadagnato, che nella mia dianzi credenza ed istimazion non era. Il quale conoscimento di quanta soddisfazione ed allegrezza mi sia, più agevolmente si può pensare, che isprimere o ragionando o scrivendo. Perchè al buon giudicio vostro ed alla prova degli anni vegnenti lasciandolo per ora non ne dirò più oltra. Ma al dono delle dieci medaglie, che mi fate, venendo, senza fino vi ringrazio della vostra molta cortesia, si perchè segni sono ed immagini della antica memoria, della quale ogni parte sommamente mi suole, come dite, dilettare, e sì perchè sono elleno belle assai, e per se stesse dono grande e gentile. Terrolle adunque per queste cagioni care, e vie più ancora, perchè vengono da voi e sono primier testimonio della nostra amistà. Le vostre animose offerte non rifiuto. Userolle eziandio, quando me ne verrà mestiero. tuttavia tanto più confidentemente, quanto voi v'arete presa di me sicurtà, ed usatomi e operatomi a guisa di vostro non solo buono amico, ma ancora buon fratello. Arete con queste lettere i miei Asolani, i quali vi mando non già perchè abbiate vol cosa, che meriti di stare in si caro luogo,

ma perchè non ho io pegno più caro da mandarvi a stare, che questo parto. E pure voglio, che a mia soddisfazione alcuna cosa delle mie vi stia. State sano. A'25. di Novembre 1505. Di Vinegia.

#### Al Sig. Alberto da Carpi. A Roma.

Non ha voluto la mia sventura, Illustr. Sig. mio, che V. S. sia venuta a Roma a questo tempo ultimo, che io vi sono stato, ma vi ci ha mandato subito, che mi vide partire, per farmi tanto maggiore la invidia. Il che lasciando da parte, poi che altro faro non se ne può, allegromi con V. S. e di questa venuta sua in Roma, che quello che sommamente suole a me piacere, credo ancora che a lei piaccia, cioè quella. spanza e dimora, e della qualità di questa venuta, poi che vi veniste mandato da sì grande Re. E se le cose, che trattate, succederanno secondo il disiderio vostro, tanto più me ne rallegrerò, e sentirò buona parte del piacere e dell'onore e comodo vostro ancora io forse al pari di qualunque altro, che ciò disideri. In questo mezzo \ abbraccio V. S. con questa lettera, anzi pure con tutto il cuor mio. Delle cose mie non ho che scriverle. Mio padre e tutti i miei stanno bene. Io, se V. S. non si partirà questi due mesi da Roma, la spero vedere costì, se pure si partirà, in Urbino;

che non penso, che tornando, non siate per far questa via. Il Signor Duca è nel letto, ma con poca gravezza. Mad. Duchessa e Mad. vestra consorte stanno benissimo. Piaceia a V. Sig. di raccomandarmi in buona grazia di Monsignor Reverendissimo di Claromont ed a voi stesso, quanto fa mestiero. A' 28. d'Agosto 1507. Di Urbino.

## A M. (1) Latin Giovenale. A Roma.

Bene dimostrate in ogni luogo ed in egni tempo d'amarmi, Cortesiss. M. Latin mio, quando non avete voluto che a me lungamente stiuno 'celati i prosperi successi delle cose vostre, e massimamente quelli, de' quali per l'amore, che io meritevolissimamente vi porto, potevate stimare

<sup>(1)</sup> Il Giovenale amicissimo del Bembo fu Legato di Paolo III. appresso la Repubblica di Venezia, ed ottenne parecchi impieghi premurosi dalla Sede Apostolica. Ebbe grido di buon Letterato, ed alcune sue Rime furono dall'Atanagi pubblicate nel Tomo I. della sua raccolta. Funno menzione di lui il Toscano nel Peptus Italiae, il Lampridio ne' suoi versi latini, ed altri.

che io fossi disideroso di sentir nuova 3 per quello che a Roma mi ragionaste nell'ultimo partir mio, alla fuggita. Rendovi adunque di così cortese ufficio molta grazia, e rallegromi con voi della conservazione del vostro canonicato altrettanto. quanto faccia Anton Maria vostro, che d'allegrezza non può capere nella pelle. Appresso priego le stelle, che non così scarsamente vi donino per lo innanzi delle cose, che la fortuna ha in man sua, come fatto hanno per lo addietro; ma ve ne facciano tanta parte, quanta s'acconviene alla vostra molta virtù, e quanta alla cortesia del váloroso e gentile animo vostro è richiesta. Le nuove, delle quali mi date avviso, mi sono state gratissime. Perchè vil priego, che non vi rincresca usare questo: officio delle altre volte. Delle cose, che qui sono, poco vi posso scrivere altro, se. non che si ride, si scherza, si giuoca, si burla, si festeggia, si studia, si compone eziandio alle volte. Se io avessi più tempo, che ora non ho, di questo ultimo esercizio vi manderei con questa il testimonio d'una bella canzone nata questi giorni di M. Baldassarre Castiglione mio. Farollo un'al-: tra volta. Amatemi e basciate la mano per me a Mons. vostro Reverend. del qualesono ora maggiormente servo per questa. cortesia usata con voi, ed al mio onorato M. Persio Malvezzo mi raccomandate senza fine, e salutatemi il vostro Casanova. State

seno. A' g. di Settembre 1506. più che in fretts. Di Urbino.

## A M. Latin Juvenale. A Roma.

Avendo io questa mattina per lettere di costà inteso V. S. esser appresso N. Sig. in buono stato, ed avere già da S. Sant. ricevuto, un dono di ducati cinquecento d'entrata, ho di ciò preso quel piacere, e quella allegrezza sentita, che si conviene all'antica e pura e grande nostra amistà, e che io so, che V. S. in ogni tempo arebbe fatto d'alcuna prosperità mia: parendomi essere a parte con voi di cotesti giustissimi avanzi e delle vostre onestissime e lietissime feste. Di che con V. S. mi rallegro di tutto il mio cuore. E tanto fo questo ufficio più volentieri, quanto spero per così vivo argomento già vedutosi della pronta cortesia di S. Beatitudine verso voi, che tosto siate per ricevere dalla sua larghezza doni e grazie multo maggiori, le quali giugnere e venire a V. S. non potranno senza mia poco meno che pari soddisfazione e contentezza. Lodato ne sia N. Sig. Dio, che in cotesta creazione ha insieme col vostro bene eziandio quello della Cristiana Rep. e di tutto'l mondo procacciato. Di che come che io mi sia questi di per lettere con Sua Sant. rallegrato. V. Sig. mi farà grazia a rallegrarisene ella ancora più pienamente e più affettuosamente a nome mio, e basciarle il Santiss. e Beatiss. piè in mia vece. State sano. A' 25. di Ottobre 1534. Di Padova.

### A M. Latin Juvenale. A Roma.

Forse non piglierei altrettanta confiden za con alcuno, che oggi in Roma viva, quanto piglio con V. Sig. conoscendo l'amore e buono ed antico, che ella mi porta. Con questa confidenza M. Carlo Gualteruzzi mio cariss. Compare e da me da fratello amato, isporrà a V. Sig. un mio antichissimo disiderio. Il quale se V. Sig. potesse trarre a fine, gliene sarei tanto tenuto, quanto non basto a dire. Essa darà fede a M. Carlo, e sopra ciò ne farà, quanto alla sua prudenzia ed amorevolezza parrà di dover fare; alle quali due grandi e bellissime sue virtù raccomando il mio predetto antico disiderio e pensiero. V. Sig. stia sana e felicissima. A' 16. di Novembre 1534. Di Padova.

### A M. Latin Juvenale. A Roma.

So che io non basterò a rendervi convenevoli grazie della umana e piena d'amore e di dolcissimo affetto lettera vostra. Tuttavia, quali vaglio e posso, le vi rendo, e tanto ancor più, quanto è nuova cosa quella, che ho veduta in voi, la quale non si suol gran fatto vedere oggi tra gli nemini. E questa è, che nessuno avvenimento di fortuna o lontananza di tempo ha potuto in parte alcuna mutare il constante animo vostro nella nostra di cotanti anni amicizia e carità; siccome dalle vostre parole, che so che di mezzo il vostro cuore uscite sono, ho chiarissimamente veduto. Le proferte che mi fate, io le ricevo sommamente volentieri. Porrolle ad opera quando me ne verrà l'occasione. Ben vi priego, che siate contento basciare il piè a N. Sig. dell'onorato brieve, che S. Sant. s'è degnata mandarmi in risposta delle mie lettere. Il qual brieve si vede che proviene da quel dotto e grande e grave animo di S. Beatitudine. Io ne le rendo immortali grazie, e spero che anco il mondo averà tosto ancora egli da rendergliene molte, ed i letterati uomini particolarmente peravventura sopra tutti. Pregherò N. S. Dio per la lunga vita sua. Che stimo altro non bisognarci. M. Carlo Gualteruzzi nostro,

e piacemi che voi così il chiamiate, m'ha scritto lungamente del ragionamento fatto con voi, del quale voi mi toccate nelle vostre lettere. Siate di tutto ringraziato immortalmente. State sano, ed amatemi, come fate. A' 26. di Novemb. 1534. Di Pardova.

#### A M. Latin Juvenale Nunzio di N. S. A Vinegia.

Non so, qual nuova io avessi potuto sentir più volentieri, che udire che V. S.sia venuta a Vinegia. Onde ho voluto con queste poche righe visitarla e salutarla ed abbracciarla con l'animo, quanto più affettuosamente posso, facendogli intendere. che io voglio ad ogni modo venire ad abbracciarla costì. E però la priego a farmi sapere per questo mio, che io le mando a posta, quanto ella stima dimorare in Vinegia: acciocche io possa diliberar del quando. In questo mezzo ella piglierà queste poche cose e deboli, che io le mando, e le goderà per amor mio. Stia sana V. S. Agli 8. di Decemb. 1535. Di Padova.

# A Messer Latin Juvenale. A Vinegia.

Piacemi, che V. S. sia per venir qui. L'aspetterò disiderosamente. La quale si degnerà venire alla sua antica stanza, dico antica, perciò che io sono antico amico di V. S. E perchè maestro Girolamo da Ogobbio m'ha detto non so che del Signor Ricciardo, se V. S. conosce il Signor Ricciardo ed è suo amico, prima, che mio, io li concedo fare in ciò, come li pare. Ma se io sono vostro, e voi mio di molti anni avanti, per Dio V. S. non mi faccia questa ingiuria. Aspetto V. S. ad ogni modo, e così la priego e stringo e scongiuro a fare. A cui in questo mezzo mi raccomando. A' 13. di Dicembre 1534. di Padova.

# A Messer Latin Juvenale. A Vinegia.

il.

Ho avuto i due sonetti vostri, che grandemente mi sono piaciuti. Ne ringrazio V. S. con la quale mi rallegro della sua singolare eloquenzia. Perciò che io ho inteso, che V. S. ha così maravigliosamente soddisfatto a quella Signoria nello ringraziarla del possesso donato, che ciascun di quelli padri non si può seddisfar di ledar-

la e portarla insino al cielo. Così fanno gli uomini valorosi, che certo in corte e in ogni luogo a questo tempo son pochi. Se posdomane partirete, N. S. Dio v'accompagni. Ma di grazia correte poco, e conservatevi non solo a N. S. ma anco alla casa e famiglia vostra. Abbracciando con tutto l' cuore V. S. farò qui fine a questi pochi versi. A' 29. di Dicemb. 1534. Di Padova.

### A M. Latin Juvenale. A Roma.

La lettera vostra venutami dalla foce della Seguana e dall'Oceano Gallico, mi fu più cara, che se ella da Roma mi fosse venuta, in quanto il ricordarvi voi di me in quel luogo, e tra quelle cose grandi. le quali operavate a nome di N. S. m'è stato argomento non leggiero dell'amor che mi portate; rendovene molte grazie. L'altra lettera, che dite avermi scritta da Roma, io non l'ho avuta.Resto soddisfatto dell'opera vostra con N. S. Aspetterò, che venga quel tempo, nel qual dite, che si potrà sperare alcuna cosa d'intorno al Priorato Ungarico. E se verrà, fie bene. Se nen verrà, non me ne darà molta noja. Ho fatte le salutazioni vostre tutte da quella della Signora Mad. Brigida infuoril, le quali arete fatte più comodamente voi stesso costì, dove ella è venuta. Gli altri tutti vi risalutano e vi si raccomandano Da M. Carlo arete inteso quello, che s'era ordinato di supplicare a N. S. per me senza voi non credendo, che voi così tosto doveste tornare. Ora, che sete in Roma, non mi stenderò in pregaryi a volervi disporre di spendere alquanto della vostra autorità per me in questo mío gran bisogno. Che so non essere in parte alcuna necessario il mio priego con voi, il qual sempre sete pregato dall'amore antico, che mi portate, e da quello, che sapete che io a voi porto. E pure tuttavia ve ne priego. Manderò in esecuzione il ricordo (1) vostro di mandar fuori i miei brievi. Come che la benedetta istoria, che nelle mani ho, mi tiene assai occupato. Ma rimetterò ogni cosa per fornir questa. State sano cariss. ed amantiss. M. Latin mio. A' 13. di Giugno. 1535. Di Padova.

<sup>[1]</sup> Leggasi la lettera con cui il Bembo dedicò i suoi Brevi a Paolo III., e si apparirà chiaramente, che egli per lo stimolo di Latino Giovenale diede quel libro alla luce, spinto dalle ragioni da lui addottegli, le quali in essa lettera sono diffusamente disanimate,

## A M. Latin Juvenale. A Roma.

Se io assai tardo piglio questa penna in mano per rendervi grazie dell'opera nostra posta a heneficio mio con N. S. per la quale io ho da S. Santità impetrato più di quello, che io desiderava sopra le cose di Villa nuova, scusimene la sicurtà, che anticamente io con voi ho, per cagion della quale a me pare non potere errar con voi. Come che con l'animo le vi ho cumulatissimamente rendute molti giorni sono, quando io da prima intesi da M. Carlo nostro. quanto voi v'eravate in ciò per me faticato e sollecitato amorevolmente. Ma come ve le renderò, io caro il mio M. Latino, di maniera, che basti a quello, che io di ciò tenuto vi sono? In nessun modo. Perciocchè non possono le parole sofficienti essere al fatto, quando esso avanza eziandio il pensiero. Perciocchè io non pensai mai tanto di favore e di cortesia ricevere, quanto n'ho ricevuto. E posso dire, che più ho da voi e da quegli altri Signori, che ajutato m' hanno, avuto che io non ho disiderato d'avere, dico in questa parte della Badia. Sarà dunque peravventura via meglio che io mi taccia, e serbi nell'animo l'obbligo, che io ve ne sento, che pormi a scrivervi, per dirne poco, e poveramente

ringraziarvene. Come che sia, io v'abbraccio affezionatissimamente con l'animo, e priego N. S. Dio, che ve ne renda egli huon merito, poscia che io a ciò nè con fatti basto, nè con parole so bastare. Io mi dorrei grandemente del cammino, che prendete ora in Francia, temendovi alcun sinistro per li casi, che può seco portare il correre in diligenza tanta strada, se non fosse, che avendola voi fatta tante altre volte, e pure un'altra volta poco fa, posso credere, che più agevolmente la farete questa per l'uso già preso sopra. Oltra che essendo voi da tal Prencipe mandato, come sete, non si dee dubitare, che ogni prosperità. ogni buono avvenimento con voi non sia. State sano ed amatemi. N. S. Dio v'accompagni, e riduca sanissimo e lietissimo. A. 9. di Settemb. 1535. Di Padova.

### Al Signor Ottaviano Fregoso.

Arei voluto, Illustre Sig. Ottavian mio, che le stanze, che furono da V. S. ordite, e da me tessute con frezzoloso subbio questi di piacevoli, che per antica usanza si donano alla licenzia ed alle feste, affine che elle si recitassero per giuoco da mascherati dinanzi la nostra Signora Duchessa, e Madonna Emilia nostre zie, secondo il sentimento della finzion loro, recitate e udite una volta nella maniera, che s'erdinè,

siccome venne lor fatto d'essere : elle del tutto nascoste si fossero e dileguate dagli occhi e dalla memoria di ciascuno in modo, che altro di loro, che la semplice ricordanza, non fosse rimaso. Perciocche assai vi dee esser chiaro, che in quella guisa e in tale stagione può peravventura star bene e dilettar, cosa, che in ogni altra sarà disdetta, e sommamente spiacerà. E queste medesime stanze sono di qualità, che siccome il pesce fuori dell'acqua la sua vaghezza e piacevolezza non ritiene, così elleno fuori della occasione e del tempo loro portate non averanno onde piacere. Oltra che ogniuno, che le sentirà o leggerà, so esse pure si lascieran leggere, non saperà che elle siano state dettate in brevissimo spazio tra danze e conviti, ne' romori e discorrimenti, che portan seco quei giorni come sanno quelli che le videro e udirono dettare. Ed era certo il meglio fuggire il rischio della riprensione là, dove acquisto alcuno di loda non può aver luogo. Ma poi che a voi pur piace d'averle appresso di voi, e di poterle in mano vostra mostrare a chi richieste ve le ha, come dite, ed a me non è lecito ritenervi quello, che è non men vostro parto, che egli si sia mio, quantunque più tosto si possa ciò sconciatura, che parto chiamare, io a V. S. le mando ricordandovi, che se nell'opera delle arme e della cavalleria sete voi ricco ed abbondevole di gloria, io in quella del calamo e delle scritture vie più ne son povero, e più bisogno me ne fa, che io possa
di lei a tempo niuno sicuramente far perdita. State sano. Il secondo giorno della
Quaresima dell' anno 1507. Di Castel Duzante.

# Al Signor Gasparro Pallavicino. In Corte Maggiors.

Se molte volte mi avvenisse, Illustriss. Sig. Gasparro mio, aver Messi, molto spesso scriverei a V. S. sì per darle avviso dello stato di tutti noi, e sì ancora molto più per darle causa di rispondere, e così intendere della salute sua, della quale nella nostra già comune corte si tiene diligentissimo conto. Ho adunque molta grazia al presente Tamburino del Signor Galeazzo, che e ne ha di V. S. dato voce, ed ora promette di portar questa. Il quale le dirà dove ha trovato il Signor Ottavian Fregoso e me. Comincierò a dire qualche cosa delle nostre. Lo Illustrissimo Signor Duca nostro e Mad. Duchessa e tutta la corte vennero qui questo carnassale. Furono benisssimo veduti da N. S. e da tutta Roma, e così festeggiati e visitati ed onorati grandemente hanno fatto qui, e quelli di solazzevoli, e la quadragesima e la Pasqua. Furono appresentati da N. S. e da alquanti di questi Reverendiss, Signori Cardinali: 6 di sone

che partirono allegri e sani per Urbino. La Duchessa nuova bellissima fanciulla riesco ogni di più dilicata e gentile e prudente. tanto che supera gli anni suoi. La patrona primiera nostra, e Madonna Emilia stanno bene all'usato. E tutti gli altri Gentil'uomini nello stato loro solito. M. Roberto ha avuto questi di una Abbazia per un suo fratello a Salerno, che vale ducati 1500. Il Sig. Ottaviano ancora non è del tutto libero della sua quartana, pure sta meglio dell'usato, ed oggi siamo venuti a sollazzo a desinare col Capitano M. Zanetto dal Biasio a San Paolo nella sua galera, dove avemo a caso trovato il Tamburino, e dove ora a V. S. scrivo. Io sono rimasto a Roma per alcune mie occupazioni per alcun di, poi me ne ritornerò ad Urbino. Il Sig. Ottaviano è per andare a Salerno per risanare del tutto in quello aperto aere e dilicato luogo. Noi siamo molto più che disiderosi d'intendere alcuna cosa di V. S. e mal fate a lasciarci così poveri di nuove di voi. Il perchè vi preghiamo e strigniamo che vogliate alle volte dar carico al vostro amorevole Don Antonio a farci quattro versi. Il che - doverebbe fare esso ancora senza vostra notizla. Sarete contento di raccomandarmi agli Illustriss. Signori vostri fratelli, e, quando il vederete, a M. Latin mio, il quale disidero di vedere, ed al dotto M. Orfeo. A Don Antonio mi raccomanderò, quando averò lettere da lui. A Maestro Gio. Medico mì recomendo; e bascio ed abbraccio sindi di qua V. S. Apud Sanctum Paulum ex Tyberi. 15. d'Aprile 1510. Di grazia, Sig. Gasparro mio, V. S. faccia che io intenda spesso dello stato suo, che certo poche oro passano, che la memoria di V. S. non sia meco, e sempre mi reca affanno il non saper di lei quello che sempre disidero sapere. Di nuovo a V. S. con tutto'l cuore mi raccomando.

### Al Signor Giuliano de' Medici. che Magnifico era detto.

Alla lettera vostra, Sig. Magnif. mio; per la quale mi chiedete, che io vi scriva la qualità del sogno della mia madre, il qual sogno le diede contezza della ferita; che poi data mi fu quella mattina medesima, che ella s'era la notte dinanzi sognata, e del caso avvenuto sopra ciò (1), rispondo, che essendo il mio padre Ambasciatore della Patria nostra in Roma nel Ponteficato di Papa Innocenzio, ed io in Vinegia giovanetto d'anni dicidotto rimasovi con la mia madre, e un piato a nome

<sup>(1)</sup> Questo avvenimento viene minutamente raccontato dal Becatello nella vita dell' Autore.

di lui facendo con un nostro gentile uome nomato M. Simon Goro, il quale M. Simos ne mandava un suo nipote detto Giusto a far quel piato contra me a suo nome: dovendo io andar con una scrittura al Magistrato, dove il piato si facca, ed uscendo la dimane della mia camera, mi si sè incontro la mia madre, e dissemi, figliuol mio, dove vai tu? Ed io avendogliele detto, ella mi pregò, che io a parole con Giusto Goro non venissi. A cui io risposi che a me venire a parole con Giusto non bisognava, ma solo portare a' Signor Giudici una scritta, e in presenza di lui darla loro. ll che detto, ella con maggior instanzia un'altra volta mi pregò, che io parole con Giusto non facessi. All' otta maravigliatomi io di ciò, la richiesi a dirmi per qual cagione ella così mi dicesse, ed ella seguendo, mi rispose, dicolti, perciò che io questa notte m'ho sognato, che Giusto Goro ti feriva nella mano destra. Tu sai quanto i miei sogni alle volte vengon veri. Dunque guardati, caro figliuol mio, di non venire ad alcuna riotta con lui. Di che rispostole io che così farei, me n'andai al Magistrato, ed avvenutomi con Giusto, come con amico, gli dissi, ecco questa è la scritta, che io dar voglio a' Signor Giudici, e mostraigliela, così eomplicata in mano avendola; egli, che era nel vero anzi pazzerone, che no, e non avea molto onoratamente spesi gli anni suoi, i quali erano alquanti

più de' miei, avventatami la sua mano mi tolse e presesi quella scritta, e rivolvosi poco meno che correndo usci del palagio, e andò via. Io non potendo senza la scritta procedere quella mattina nel giudicio, mo n'andai tutto cruccioso nel Rialto secoudo l'usanza della Città. Quivi venendo dappoi Giusto, e sopra l'ingiuria, che egli fatto m'avea, con un viso sciocco ridendo e beffandosi di me, la bisogna andò di maniera, che usciti della loggia del Rialto, e posto mano alle coltella, egli, che mancino era; mi ferì nella man destra, e tagliommi sopra il secondo dito, che indice è detto. con tutto il nodo, là dove egli colla mano si congiugne, in tanto che di poco mancò. che il dito col nodo a terra non mi cadesse. E così il sogno della mia Madre si mostrò essere più tosto visione stato, che sogno. E giurovi Sig. Mag. per la riverenza. che avere a Dio si dee da noi uomini, che io non vi mento di parela. Altri sogni ancora potrei della mia madre raccontarvi. che venner veri nel lor tempo. Ma a me basta avervi soddisfatto di questo, che addivenne in me medesimo, come mi richiedete. State sano, e raccomandatemi alla nostra Sig. Duchessa, e a Mad. Emilia, ed a M. Baldassarre, ed agli altri compagni e fratelli nostri. A' 26, di Luglio 1512. Di Roma.

### Al Signor Giuliano de'Medici.

Ancora che V. S. dato non m'abbia al partir mio la lettera di credenza, che ella volea darmi, non ho perciò di meno fornito la bisogna con questi Signori, che voi m' imponeste. Perciocchè questa mattina soddisfatto che io ebbi alla commission di N. S. salutato il Prencipe e gli altri per nome di V. Eccell. e fatto loro intendere quanto abbiate sempre servata memoria dagli obblighi, che conoscete avere a questa Città. e quanto in ogni trattamento delle cose sue con N. S. vi siate sempre mostrato grato e disideroso della reintegrazion del loro Stato, di che io era ottimo testimonio; dissiloro che voi con parole piene di singolare. affezione m'avevate imposto, che io da vostra parte confortassi questa Rep. a pigliare il consiglio di N. S. e la pace con Cesare. Perciocche eravate certissimo che ne risulterebbe il bene e l'utile e il riposo di lei, affermando loro che verranno delle occasioni assai, se essi ora pigliano rassettamento, per le quali eglino potranno ristorar quello, che ora par loro di perdere. E voi vi proferivate d'essere in ogni tempo buono procurator loro. Le quali cose tutte il Prencipe accettò con lieto volto, commemorando quanto questa Città e Rep. è stata sempre affezionata alla Illustriss. casa vostra,

e spezialmente a voi, molto ringraziandovi del buono amor vostro, e di questo ufficio, ed a voi gratamente profferendosi. Ho dappoi salutato M. Niccolo Tepolo e M. Luigi Foscari per nome vostro. I quali amenduni grandemente e vi ringraziano e vi si raccomandano, ed io vi bascio la mano. A'6. di Dicembre 1514. Di Vinegia.

#### Al Sig. Giuliano de Medici Confalonier di Santa Chiesa.

Viene Innocenzio a V. Eccell. espedito da Mons. Reverendiss. di Santa Maria in Portico. Il quale e per lettere ed a bocca porta a V. S. tutte le cose, che ella può volere intendere, tal che a me non resta se non raccomandarmi a V. Eccell. e pregar Dio che la conduca e reduca sana e soddisfatta di tutto ciò che ella di questo suo viaggio disidera. Bascio la mano a V. S. ed al mio Signor Priore di Capua mi raccomando, e M. Anton Maria priego mi scriva il successo di questa gita, sì che io possa participare del piacer suo. Di Roma 19. di Jan. 1515.

### Al Sig. Giuliano de Medioi Confalonier di Santa Chiesa,

Io mi rallegro oon V. Eccell, della soddisfazione, che io ho veduto per le suo lettere a Mons. Reverend. di Santa Maria in Portico e per la relazione di M. G. Vespucci, che ella prende della sua Illustriss, Signora Consorte. E tanto più me ne rallegro, quanto io stimo che queste soddisfazioni avanzino tutte le altre. Dio vi faccia per lo innanzi da ogni parte così felice, come fin qua v'ha fatto allegro e contento da questo canto. Bascio la mano a V. Ecc. ed alla Illustriss. sua Sposa. Qui abbiamo avuto un bellissimo Carnassale, mercè della Signora Marchesana, ma più bello l'averemmo avuto d'assai, se ci fosse stata V. Eccell. bellissimo poi senza fine, se ella ci fosse stata con la Sposa. Bascio un'altra volta la mano a V. Ecc. Di Roma, A'22, di Febb. 1515.

### 'Al Sig. Giuliano de' Medici Confalonier di Santa Chiesa.

Io sono assai certo, Illustriss. Signor mio, che ancora che io niente scrivessi, V. S. sarebbe certa che io mi rallegro delle consolazioni e soddisfazioni sue, quanto alcuno altro, siccome io fo. Che intendendo quanto V. Eccell. si tiene contenta di

moglie, parendogli averne trovata una secondo il cor suo, ne sento quella allegrezza, la quale se non è tanta, quanta la vostra, certo non è minore di quella di Monsignor Reverendissimo di Santa Maria in Portico. non ho saputo dir più. Credo io senza dubbio che le contentezze delle mogli siano le maggiori, che in questa vita si sentano, e sempre credetti così. E vero che io credo che le siano rare. Perchè tanto più ha V. Ecc. da renderne grazie al Sig. di sopra. che appresso a molte altre grazie v'ha data anco questa. Ed io, che sono a parte della contentezza di V. Eccell. siccome antico e vero servitore che io vi sono, ne rendo alla sua Maestà le maggiori, che io posso. E lo priego che gli piaccia continuare a lunghissimi anni la soddisfazione vostra e in questa e in tutte le altre parti, siccome io spero che farà fidandomi sopra la molta ed incomparabile bontà di V. Ecc. Ho ragionato col mio Magn. M. Giovanni Vespucci alcune cose particolari mie, e pregatolo ne parli con lei. La priego ad ascoltarlo, e se la occasione del nuovo governo datole lo porterà, ad esaudirlo, sì affine che V. Ecc. mi porga mano ed ajutimi ad alleggerire la vita mia d'un grave peso che mi sta sopra, e sì ancora perchè il mondo. vegga oggimai alcun segno dell'amore di lei verso me e della buona grazia sua. Alla quale bascio la mano, e riverentemente mi raccomando pregandola si degni raccomandarmi alla sua Illustriss. Signora Consorte. Di Roma agli 11. di Marzo, giorno delle nostre comuni allegrezze. 1515.

## A M. Pietro Bibiena. A Vinezia.

Deh cortese il mio magnifico M. Pietro. Se così buon frutto m'ha rapportato una mia brieve lettera scrittavi, che ne ho da voi ricevute due lunghe ciascuna, e quello che è il più, dolcissime ed amorevolissime; ben debbo io a V. S. scriver sempre volentieri, siccome fo. E se non arete questa, se non assai tardo è, perchè la vostra de' 13. ebbi io tre di sono due ore dappoi che il cavallaro partì, in modo che non potei per quello spaccio rispondervi. Nè dippoi è ito alcuno ver voi, ed anco ora scrivo senza sapere che alcuno parta. Arete questa in ogni modo col primo. Se la mia venne a voi in 11. giorni ne sarà forse stato cagione il mal tempo, che suole ritenere i cavallari a Rimino bene spesso, che io la diedi pure con buono indirizzo. Tuttavolta anco le vostre hanno penato nove e dieci dì a venire a Roma. La lettera vostra, che era nella prima, da essere mostrata a N. S. mandai io in quel punto che io l'ebbi a S. Sant. che erano d'intorno alle quattro ore, e videla volentieri, e

diedela a leggere al Datario, col quale suole comunicare molto le nuove, massimamente dalla entrata de' Medici in Firenze in qua. Mandaigliela volentieri, perchè era prudentissima lettera, e dava buon testimonio dell'animo della mia Patria verso S. Beatitudine. Quanto al disiderio tenete d'intendere i progressi di M. Bernardo, dicovi, che avendo diliberato N. S. di richiamarlo e commesso, che gli fosse scritto se ne venisse, poi si pentì, ed ordinò ch'egli seguitasse il Vicerè, come vedete che fa. La cagione dell'andata sua dovete avere intesa da quella Signora. Era disagevolissima, e per quanto si stimò da esso stesso, quando egli montò a cavallo, poco meno che del tutto impossibile. Nondimeno la destrezza e valor suo ha operato assai, il che credo gli fia di riputazione grandissima, e più se le cose anderanno oltra secondo il voler di N. S. Ouesto vi dico di vero che di M. Bernardo tanto onoratamente sente e parla N. S. che è cosa da non credere, considerata la natura di S. Sant., che di nessuno si contenta, di nessuno si suole lodare. Appresso agli Spagnuoli tutti chi ha più credito di M. Bernardo bisogna che sia più che uonio. Non può oggi mai più stare ristretta, non che occulta, la virtù di vostro fratello, non può penare lungamente ad essere rimunerata. Ognuno lo ama, ognuno l'onora, ognuno gli crede e commette volenticri; ognuno se ne loda, ognuno lo.

prova maggiore e più valoroso, che mon era la speranza sua, per grande che ella sia stata. Ma a chi scrivo io queste cose ? Onapto al venir suo a voi, se fosse venuto, non sarebbe stato per vedervi, non che esso non ne arda di desiderio, che ne arde grandemente, ma per commissione di N. S. se esso con gli Spagnuoli non avesse operato cosa alcuna. Nè mi maraviglio anco che esso non v'abbia scritto. Non si può essere così cauto e guardingo della commessa secretezza altrui, che avanzi. Iscusatenelo, che sono certissimo non lo faccia di sua volontà. Penso starà con quelli eserciti fino alla espugnazione di Brescia. Poi se ne verrà con l'uno verso Ferrara. Pure questa è stima mia. Non la ponete a certezza, ed anco le voglie sono mutabili. Mandai la lettera vostra in quel punto che io l'ebbi a Monsign. di Tricarico, il quale & qui da otto giorni in qua, ritornato da Viterbo, dove è stato tre mesi a diporto col Rever. Cornaro, che ora anco è in Roma-Alle altre dolcezze della vostra prima non rispondo, che mi bisognerebbe tutto'l mele della Ciciliana Ibla ad adequarne una picciola loro parte. Vengo alla seconda, che ebbi jermattina de' 14. con la alligata a Mons. Reverend. de' Medici, la quale mandai al Datario, che è quello che fa gli spacci per Firenze, e sine cujus nutu non si parte alcuno: averà buonissimo ricapito. Le nuove, che mi date per la lettera del

71

Governatore, erano qui un di o due prima per lettere all'orator Viniziano. Restami ringraziarvi della dolce diligenza vostra di questo e degli altri avvisi, che mi sono stati carissimi quanto posso dirvi. E se io non oredessi darvi soverchio carico, vi pregherei al seguire di così fare infino al ritorno di M. B. che ne riceverei grandissima soddisfazione. Le cose tutte de' Medici vanno con tanta contentezza di quella città, che non si dee disiderar più. Abbraccione anco io sin di qua V. S. con tutto l'affetto dei sensi miei. Alla quale facendo fine senza fine mi raccomando. A'24. d'Ottobre 1512. Di Roma.

## Al Conte Giovanni da Tiene. A Vicenza.

Messere Agostino Angiolello mio cugino farà conoscer a V. S. il grave danno,
che io ho ingiustamente sopportato nelli
tre imprestiti passati per conto della Badia
di Villa Nuova, che è nella vostra diocesi;
il qual danno è stato, che ho pagato i due
terzi delle entrate, che io ne traggo per
ciascuno imprestito. Ora che per la integrità di V. S. sete stato èletto ad esser uno
de' ritassatori del quarto imprestito del Clero, priego V. S. ad esser comenta aver tanto rispetto al detto mio danno, che per lo
innanzi io non pata maggior interesse di

quello che mi si conviene, e che lo sgravamento futuro ricompensi in qualche parte al soprappeso passato. Della qual giustizia da V. S. in quello, che a lei starà, fattami le sentirò eterno obbligo, siccome spero e mi confido nella sua bontà e giustizia, che ella farà. A cui mi proffero e raccomando. A' 13. d'Aprile 1532. Di Vinegia.

#### 'A M. Cammillo Paleotto Secretario del Cardinal di Santa Maria in Portico. A Fiorenza.

Scrissi a Mons. nostro Reverend. questi di pregandolo a farmi grazia e dono della sua Venerina marmorea, che non ha potuto trovar luogo nella stuffetta. S. S. non mi risponde, il che mi fa dubitare non forse gli sia paruta la mia richiesta presuntuosa. Priegovi, se vedeste, che così fosse, siate contento dire a S. S. che se essa mi vuole castigare della presunzion mia usata in richiederle troppo bella cosa col non rispondermi, io sono più contento vedere due righe di mano sua, che mi nieghino ciò che io gli addimando, che non sarebbe averlo ed esser privo delle sue lettere. E voi almeno, M. Cammillo mio caro, scrivetemene alcuna cosa. E vero, che io mi rammaricherei di questo vostro silenzio più che io non fo, se io non isperassi, che più di quindici giorni non mi poteste

tenere in questa voglia, conciossiachè fra questo tempo mi fido potervi e vedere e parlare. Quando non voleste, poi che foste qui, per fornire in tutto la burla, tenermi anco la favella. Comechè sia basciate la mano a Mons. Reverend. in mia vece. Ed a' vostri e miei fratelli, che senza nomarli sapete quali sono, ed a voi medesimo mi raccomandate più che mezzanamente, e tornate tosto. A' 19. di Maggio ultimo quarantesimo sesto anno della mia vita. 1515. Di Roma.

## A M. Cammillo Paleotto, A Rubera.

Sto di mala voglia, che intendo Mons. Reverend. nostro avere un poco di febbre. Per amor di Dio, M. Cammillo, procurate a vostro potere la sua sanità. Non mi maraviglio già, che al grande ed incomparabile dolore, che S. S. ha preso della morte del buon Signor Duca nostro, esso si senta un poco male. Ma non vada questo poco male innanzi. Vi priego siate contento avvisarmi per ogni messo, che in qua viene dello stare di S. S. Mi basteranno due righe, senza che vi prendiate fatica di molta scrittura, che ve ne restcrò obbligatissimo. Non istarò allegro fino attanto, che io non intenda S. S. essere guarita. Ebbi tre anni sono, un benificio per rinunzia nella diocesi di Verona, chiamato Santa Maria di

Mon Tambano. Ne per ingegno mio o raccomandazione del Signor Alberto da Carpi o brievi di N. S. o interposizione di M. Jacopo Bannisio, al quale per questo conto sono molto obbligato, ho mai potuto averne il possesso, se non che fu pur tolta questa benedetta possessione a nome mia da uno de provveditori Viniziani, che erano allora in que' luoghi con l'esercito. due o tre mesi sono. Se Mons. Reverend. passerà alla Cesarea Maestà vi priego vogliate pregar S. S. in nome mio a volere impetrar da Cesare, che M. Francesco Mazante Arciprete di Verona possa pigliar questa possessione per me, che è mio procurator sopra ciò, ed avere brievi di N. S. Monsenbosco Secretario del Vicerè, che mi se' difficile questo possesso, ora non è più in quelle bande. Vale il beneficio a buoni tempi ducati novanta. Siavi a memoria. Io vorrei pure non mancar di tutti voi ad un tratto, e sarebbe bene che Mons. Reverend. rimandasse in qua M. Giulio a far le faccende sue con N. S. Vedete disgrazia mia! io m'affrettai di tornar tosto a Roma per voglia, che io avea e disiderio di vedere M. Giulio, e ridere con lui in luogo di voi altri, de'quali io mancava, e il di dinanzi o gli due, che io fossi qui. esso s'era partito, e per sopraggiunta voi ve ne andavate in Lombardia; almeno raccomandatemi ora a lui, e tenete tra voi

alcuna memoria di me. E quando cianciate a not te con Mons. Reverend. chiamatemi alle volte tra le vostre ciancie. O che pagherei io essere con voi! Non faremmo poi, M. Giulio, così un poco, di primiera alle volte, se io vi fossi? Io vi sarei una Vignîtola. Voi ridete sì? A Dio. Di grazia basciate la mano amendue a Monsignor Reverend. per me. A voi ed al mio M. Latino mi raccomando. Non ho più carta da questo lato. O M. Cammillo mio, che pagherei io che voi poteste aver conosciuto il nostro Navagiero, che areste conosciuto un ben dotto giovane, e dico un'altra volta ben dotto. Certo che sa assai ed ha gentil giudicio ed acuto. State sano. A' 14. d'Aprile 1516. Di Roma.

## A M. Cammillo Paleotto. A Modona.

Escusatemi con Mons. Reverendiss. se io ora non gli scrivo, che nel vero non ho tempo. Benchè anco non ho gran fatto che, se io già non gli volessi scrivere, che ho avuto oggi a pranzo meco il Sig. Ippolitino, il quale m'ha dato tanto piacer, che è stato assai. O quanto è dolce e piacevole Bambino. Intendo per un capitolo d'una vostra lettera Mons. Reverend. avere ordinato che si scriva a Mons. della Valle

per M. Agostin Foglietta, di che ne ringrazierete S. S. escusandomi, se con le
ultime mie lettere le replico quello stesso.
Il che tuttavia scrivendo conosceva escre
non necessario, e basciate la mano a S.
S. nella sua buona grazia quanto più potete raccomandandomi. O M. Giulio mio mio
mio, io mi vi raccomando, ed a voi M. Latino e M. Ermanno miei cari e onoratissimi
fratelli. A voi M. Cammillo non mi raccomando punto, state sani. A' 27. d'Aprile 1516.
Di Roma.

## A M. Cammillo Paleotto. A Roma.

Io v'avrei pure scritto alcuna volta in questa vostra lontananza, se io non avessi pensato nojarvi, più tosto che altramente, con le mie lettere, stando voi non bene, come sete stato Ora che s'intende il miglioramento vostro, v'abbraccio e bascio più di mille volte con queste poche righe, significandovi che poche ore passano, che Mons. vostro Reverend. non ragioni di voi tanto amorevolmente, che io non basto a scriverne la millesima parte. O M. Cammillo miodolce, quanto piacere ci troncate e fate imperfetto col vostro male, e col non esser voi: con Mons. Orsù pazienza. Attendete pure a guarir di forza, che tornando noi a Romavi troviamo gagliardo. Raccomandatemi almio caro ed onorato Compare M. Alessandro da Cesena, ed al mio M. Girolamo da Ogobbio per più di mille volte per ciascuno ed a voi stesso sopra tutto. Priego il datore di tutte le grazie, che questa grazia da me sopra tutte le altre disideratissima mi conceda, che io vi possa nel ritorno nostro a Roma veder del tutto sano e lieto, come vi vidi quando tornaste di-Fiorenza. Basciovi di nuovo mille volte. A' 12. d'Ottobre 1516. Di Corneto.

### A M. (1) Jacopo Sannazaro. A Napoli.

Se'l cortese, come si vede, e come io stimo sommamente gentile amico vostro

<sup>(1)</sup> È soverchio raccontare chi sia. stato Jacopo Sannazaro, e quante lodi abbiano riportate le cose sue così volgari, come latine, fra le quali il suo Poema de Partu Virginis pieno della magnificenza Virgiliana non ottiene l'ultimo luogo; ma non uscì alla luce senza essere prima stato sottoposto al parcre del Bembo, come racconta il Beccatello nella Vita del nostro Autore. Alcune lettere del Sannazaro al Bembo sono impresse nella Raccolta del Sansovino tante. volte da noi allegata di lettere di diversi allo stesso Bembo dirette dove si raccon

saputo avesse, Sig. M. Jacopo mio, quanta soddisfazione io prendo in far cosa, che a voi piaccia, egli non arebbe prese tanta fatica in farmi quelle due camiscie e due sciugatoi a molto oro e così dilicatamente lavorati, che voi mandati m'avete. Perciocchè egli sarebbe stato assai certo, che di nessuna opera posta per me in servizio altrui tutti questi cinque anni del Ponteficato di N. S. ho avuto sì larga mercede, come della poca, che nel suo piato ho posta ai prieghi vostri, tanto è stato il piacere, che del servirvi ho preso. E di vero infin, che voi m'avete ora una scatola di sapone moscato, e quando una di manna mandata, io quel tanto ho ricevuto volentieri da voi. venendomi. Ora che veggo la cortesia troppo innanzi andare, e voi mandarmi doni di molto prezzo e di molto lavoro, non m'è già bastato l'animo di rifiutargli, per non offendere almeno quella volontà, con la quale la corona civica dell'uno di quei doni, come dite fu layorata. Ma bene mi sarebbe stato più caro dono, che quello medesimo gentile amico avesse estimato,

glie la stima che faceva di lui, dal quale venne contraccambiato con gli Asolani mandatigli in dono, e con altre vicendevoli lode, che si leggono nelle pistole latine nel IV. Volume.

she l'amore, che io a voi porto, fosse tale, che non potesse, siccome non può, nè crescere, na minuire. E perciò che egli di questi o simiglianti accidenti non avesse mestiero; a me certo è stato piacevole tutto quello affanno, che per la vostra lettera a M. P. Jacopo ho compreso voi aver sentito dello essere stato in sospetto, che la cassetta fosse smarrita, poi che avete permesso, che tale amico vostro, e di sì rara qualità, si sia dato a così faticosa opera, e di cotanta spesa niente altro meno bisoguandogli, che cotesto. Nè vi voglio già io credere, che non abbiate ciò inteso prima, che dopo'l fatto. Ma come che ciò sia, poi che così gli è piaciuto di fare, io le dette cose ho prese volentieri, e sentogliene tanto maggiore obbligo, quanto meno gli era uopo in questa parte faticare ed a questo ufficio dimettersi così leggiadro spirito. E poscia che avete preso tanta cura soverchiamente non v'incresca pigliare ancor questa, che necessaria è, se io ingrato non voglio essere, di ringraziarnelo, quanto si conviene, in mia vece, e proferirmi a lui, siccome cosa non meno vostra, che siate voi suo. Della sua bisogna niente dirò rimettendomi a M. P. Jacopo diligente ed amorevole sollecitatore e disiderosissimo di piacervi, se non questo, che io la reputo molto più mia, e vie più al cuore mi sta, che non istà un piato, che io fo ora con

molta diligenzia della commenda di Bolosigna beneficio da me molti anni disiderato, e di cui sono in possession novellamente, della quale grande e potente avversario cerca di levarmi. State sano, molto Magnifico e dal mondo estimatissimo, ed a me sopra tutte le cose caro Signor M. Jacopo mio. A' 24. di Dicembre 1517. Di Roma.

# A M. Jacopo Sannazaro. A Napoli.

Ho vedato molto volentieri e in Venezia, dove fui a questi di santi, ed ora, qui, il venerabile e dotto e virtuoso Maestro Paolo Fontana, e per innanzi avea io veduto con molto piacer mio la vostra lettera, ch'egli giunto in Venezia mi mandò qui, dove allora io era. Rimangovi tenuto, che m'abbiate dato modo di conoscere così gentile e raro uomo. Egli ha con le predicazioni sue grandemente soddisfatto alla Patria mia, la quale voi chiamate e potete ragionevolmente chiamar vostra. Perciocchè vi sete amato al pari di qualunque s'è na-. tio e proprio figliuol di lei e pianta. Ho fatto per sua Paternità poco, che poco ha egli voluto che io faccia. Arei fatto assai di quello, che in poter mio stato fosse per rispetto e riverenza vostra, se io avossi saputo che fare, o in che adoperarmi. La iscusazione, che voi fate del non mi scri-

LIBRO SECONDO. vere di man vostra, mi duole per conto di voi, che siate stato così lungamente così indisposto. Sarebbe oggimai tempo che voi vi risanaste a pubblico benificio del mondo ed a contentezza de' vostri amici, che in venerazione v'hanno. Dio faccia che io ne senta tosto quella novella, che da noi tutti è senza fine disiderata e con molti e molto caldi voti a Dio pregata. Di grazia fateci oggimai partecipi della vostra reverenda Cristeide fuori mandandola e pubblicandola. La iscusazion della carta non buona va troppo oltre. Raccomandomi in huona grazia vostra, fin di qua con quella parte, con che io ciò far posso, abbracciandovi riverentemente, e basciandovi. A' 24. d'Aprile 1:525. Di Padava.

## A M. Bartolommeo dalla Valle. A Roma.

Egli m'è grandemente caro il conoreere, che non solo a coloro i quali niente altro amano che la Poesia, sommamente piaccia e diletti il Petrarca, ma eziandio appo quegli altri egli sia in prezzo, che a tutte le altre arti più si danno o sonosi dati, che a questa. La qual cosa io e in moltissimi uomini ho già veduto avvenire, ed ora veggo essere avvenuta in voi. Il

quale si per la grandezza della vostra nobilissima famiglia, e sì ancora per lo ammaestramento e per lo stile preso da' vestri maggiori dato alle armi, ed al maneggio e governo delle cose, nondimeno amate e tenete sevente in mano le Canzoni di M. Francesco, e quelle, candidissimo e rarissimo poema estimando, fatte le vi avete molto famigliari. Perchè, e col Poeta mi rallegro, che se a lui dopo la morte è rimaso il sentire ciò che tra vivi si fa, in ogni guisa di studio trovi amatori delle sue belle e vaghe scritture, e con voi tengo che sia da rallegrarsi, al quale gli altri esercizi non tolgono il pascer l'animo di così dolce e dilicato cibo. E certo grandemente vi lodo, che a quello divino ingegno, che già alla patria vostra fu caro, e da essa ricevette onore, e lungamente coi vostri uomini visse, rendiate voi merito molto ora con lui dimorando nella guisa, che si può, e suoi amorosi pensieri, che furono così alti e così gentili, nelle sue carte con maraviglia e con diletto rimirando e ricercando. Il quale studio vostro se altro non mi facesse manifesto, sì lo farebbe il bellissimo Canzoniere del Poeta, che voi prestato m'avete, ed io tratto dalla vaghezza del libro, tuttavia con quella sicurtà, che la vostra molta cortesia già buon tempo m' ha data, ho tenuto meco volentieri molti giorni, e terrei ancor più, se non che

convenende a me domattina partire per Urbino, a voi il rimando, con cui esso più volentieri dimorerà, che tenere gli solete dolcissima compagnia. State sano. Ai 20. di Luglio 1511. Di Borgo in Roma. Nal gtorno appunto che'l medesimo nostro Poeta passò a miglior vita.

tone of the second of the seco

 $\frac{166 \cdot \alpha}{9 \cdot \alpha} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left($ 

And the second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section section is a second section of the second section sec

and the second s

.

### LIBRO TERZO.

## A M. Giovan Matteo Giberto. A Roma.

Pache cose arei potuto veder più volentieri, S. Giovan Matteo mio, che le vostre umanissime lettere, le quali m'hanno di piacer non aspettato ripieno, lodato sia Dio, che v'ha di lontana parte e di lungo e disagevole cammino sano e salvo a Roma ritornato, a voi ringraziato, il quale non

vi sete dimenticato di me, nè per lontananza, nè per la cura e maneggio delle grandi cose, che avete avuto a trattar lungo tempo, le quali di leggiere le non grandi di mente altrui fevar sogliono, nè solo dimenticato non ve ne sete, la qual cosa mi sarebbe dolce e cara stata da se solamente a pensarlo, ma ancora mi date di ciò soavissima pruova con lo scrivermi e salutarmi sì cortesemente: Rendovi eziandio grazie del vostro rallegrarvi meco di questo mio presente ozio, che intendete che io mi piglio e godo così pienamente. E di vero nessuna cosa nella vita avvenir mi potrebbe giammai, che più mi fosse cara, di questa, e di cui amandomi voi come fate, più doveste meco rallegrarvi, ed esser di ciò più contento, siccome si fa degli amici nelle loro prospere e liete cose. Ma nondimeno dovete sapere, che la fortuna m'ha questo ozio interrotto e tolto via per ispazio d'uno anno intero in febbre e quartana ed altra avviluppandomi non senza pericolo di lasciarvi la vita. Come che ora, la Dio mercè e sano e contento sono a bastanza. Nel qual tempo ed in tutto il passato da che più riveduti non ci siamo, mi s'è del continuo e per la memoria girato lo stato di voi ed il grande disiderio degli studi, che ho conosciuto in voi essere, e quelli ragionamenti, che altra volta avemmo insieme per la selva di Soriano caval-

cando, ed in cotali pensieri non sapendo che cosa migliore io vi dovessi poter disiderare, v'ho sempre disiderato riposo, il qual solo io estimava vi mancasse, a farvi, quanto si può qua giù, e contento e felice. Quantunque io vi sento di sì alto e vivo ingegno, che potrete con le lettere e con gli studi far frutto eziandio nel mezzo del negozio, quanto altri seglia fare nelle solitudini, solo che a ciò fare vi disponiate. Le proferte, che di voi mi fate, ricevo io volentieri e con lieto cuore, nè men grande vi reputo io ora, che io vi reputassi giammai, estimandovi più dall'animo vostro, che dalla fortuna e dal poter giovare altrui, il qual potere è nondimeno in voi ampio tuttavia pregando il cielo, che non solo il vi mantenga e guardi tale, quale esso al presente è, ma ancora l'aumenti di giorno in giorno, quando si vede, che quanto voi più potete, tanto più possono di favore e di bene e la virtù e le buone arti e le dottrine sperare. Ho salutato il mio Flavio per nome vostro, il quale ora è meco in questa solitudine. Cola, che è a Padova, saluterò come io il vegga, che fia fra due o tre "giorni. L'uno e l'altro sono vostri altresì, come miei ed io insieme con esso loro son vostro, siccome io debbo essere per l'amore, che mi portate e sopra tutto per la incomparabile bontà e virtu vostra. A

27.3

Monsignore lo Cardinale sarete contente di baciar la mano a nome mio, ed a Mons. di Capua, al quale io scrissi a questi dì, ed al vostro gran debitore, e nondimen ricco da potere altamente soddisfarvi, e dal mondo onorato Vida, ed al mio M. Agostin Foglietta, ed allo eloquento Giovio raccomandarmi, e sopra tutti a voi stesso. State sano. A' 6. d'Ottob. 1522. di Villa nel Padovano.

## A M. Gio. Matteo Giberto. A Roma.

Se voi foste uno di quelli, che nom hanno dove spender le loro ore, io, che sono in assai alto ozio, e spendo le mie, come io voglio, vi scriverei più spesso, che io non fo, almeno per bene spendere quella ora, che io mettessi nello scrivervi, se non per altro. Ma perciocchè io so, che più spesso a voi suole avvenire, che il tempo da dare alle vostre bisogne vi manca, che quello vi sopravanzi, che sia da dover donare alle soverchie lezioni, io mi taccio, tuttavia di voi dolce e continua memoria tenendo, e sovente di quelli ragionamenti fra noi più volte stati ricordandomi, i quali quanto fossero a voi da mo con vero animo detti, voi ora ve ne potete avvedere. Vi priego adunque ad escusare il mio silenzio con questa cagione ed a pensare, che dove che io mi sia, che che io faccia, io pur son vostro, e penso di vedervi e visitarvi, come io intenda, che la Toscana sia risanata, e voi e Mons. di Capua in Firenze essere, i quali non penso che abbiate ad esservi senza Mons. lo Cardinale. Al quale sarete contento basciar la mano a nome mio, e raccomandarmi al mio Giovio ed a se stessa. State sano. Di Villa nel Padovano. Agli 8. di Settembre 1523.

### A Messer Giovan Matteo Giberto.

Se non è in questa Città uomo alcuno. che per quello che si vede, non pare che ce ne sia, il qual non senta molta allegrezza della nuova creazione al Pontificato del comune Signor nostro, quanta è da credere che ne debba sentire io, il quale da molti anni in qua niuna altra cosa gran fatto ho avuto ne' miei disideri, se non questa? il perché più tosto lasciando a V. Sig. che lo giudichi, e da quella letizia che voi ne prendete, facciate estimazion della mia, che pensando di poterlo a bastanza isprimere, con voi di tutto il cuor mie, e di tutto il mio animo mi rallegro di questa felicissima, e siccome io spero, a tutto il mondo Cristiano salutevolissima noVOLUME TERZO.

vella. Nè so con cui io mi possa di ciè rallegrar più convenevolmente, che non voi, il qual sarete di questa felicità principalmente goditore. Abbracciovi adunque stringovi, basciovi con questa poca carta, Sig. M. Giovan Matteo mio, infino attanto che io possa ciò far con la persona. E ringrazio Dio, che non solamente a S. Sant. ha dato modo di poter giovare ad esso mondo molto maggiormente, che per addietro non ha potuto, ma a voi ancora, il qual non dubito che avendo sempre nel vostro minore stato sopra ogni cosa inteso a meritar con gli uomini, ora che sarete appo tanto S. tutto quello, che voi medesimo vorrete essere non siate per meritar con loro tanto maggiormente, quanto a voi basterà per divenire illustre ed eterno. Vorrei con voi ragionare in così lieta e bella materia lunghissimo spazio. Ma considerato le occupazioni vostre, ed oltre a ciò pensando in brieve di vedervi, mi rimarro di più oltre tediarvi con questa lettera, e pregando la bontà divina, che siccome è stata liberale in donare a Papa Clemente Settimo il luogo in terra del suo figliuolo, così sia eziandio larga a donargli lunghissima vita, acciò che egli possa usar tra gli uomini le sue virtù, ed eglino goder di loro più lungamente, farò fine nella buona vostra grazia raccomandandomi, e pregandovi a basciar il piè a N. Sig. a nome mio. State sano. A' ventuno di Novembre 1523. Di Padeva.

## A M. Benedetto Mondolfo. Ad Urbino.

Ancora che io non v'abbia scritto dappoi che io mi partii di coteste contrade, non è per questo, che io non abbia sempre serbata verde la memoria della nostra amistà non altrimenti, che se io fossi stato di continuo con voi. Con questa confidenza piglio a raccomandarvi Maestro Bernardo Fiorentino e Flaminio suo figlinolo Musici di liuto degni da esser cari ad ogni Re. Essi disideravano aver luogo appo il Sig. Duca. Priegovi siate contento per amor mio favorire questo lor disiderio, che lo riceverò da voi in luogo di piacer singolare. Pregandovi oltre a questo a raccomandarmi nella buona grazia del Sig. Duca, ed alle Sig. Duchesse mie Sign. ed a voi stesso, non vi scordando che io son vostro. A' 6. di Giugno 1523. Di Padova.

### 'Al Sig. Francesco Maria della Rovere, Duca d' Urbino.

Il Cavalier Dotto M. Lodovico animoso e pronto soldato, il quale io raccomandai a V. Eccellenzia per gentile uomo nella sua famiglia, viene a servirla disiderosissimo non pure ora, ma già molti anni di trovar luogo nella grazia sua. Sono assai certo sì per la sperienza, che egli altre volte ha data del suo valore, e sì per la molta divozion che ha al nome vostro, che egli non solamente farà onore a se stesso ed alla sua casa, la quale è delle più nobili di questa Città, con piena soddisfazion di V. Sig. a cui egli disidera sopra tutto le umane cose di soddisfare; ma ancora a me, che l'ho a voi raccomandato. Torno a pregarvi che vi degniate raccorlo volentieri, e dargli quel luogo, che giudicherete a questa qualità di servente convenirsi. Il che io riceverò per donato a me stesso, e così di questa grazia ne piglio io tutto l'obbligo. Da questo primo ingresso in avanti lascio che il suo bene adoperare gli acquisti, quanto egli averà a sperar da voi, a cui bascio la mano. N. Sig. Dio sia vostra guardia A' 7. d'Ottobre 1523. Di Padova.

### 'Al Duca D' Urbino. In Campo a Melano.

Giovan Domenico cavalcatore costumata persona, ed il quale io molto amo, disidera quattro parole di raccomandazione da V. Eccellen. al Sig. Vicerè di Napoli in favore d'un suo parente cittadino di Bari, e viene a lei per questo. Quando a V. Sig. non sia in disagio farnegli grazia io il riceverò in singolar dono dalla sua cortesia, dalla quale ne ho ricevuti innumerabili altri, e porrollo a canto quelli nella memoria della mia antica servitù con lei. Alla cui buona grazia e mercè bascio la mano disiderandole a questi importantissimi tempi tanta prosperità di fortuna, quanta è in lei virtù d'animo, e di ciò il cielo affettuosissimamente pregando. A' 16. di Febbrajo 1524. Di Padova.

# Al Duca d' Urbino. A Verona.

Se io he fatto piacere a V. Sig. in darle il mio corsiere, ho ben sentito tanto piacere io dandogliele, che non era bisogno che ella per sue lettere me ne ringraziasse, massimamente sapendo ella che ogni mia cosa ragionevolmente è sua, ed io insieme con esse, e sopra esse tutte. Le rendo nondimeno grazie di questa cortesia

sua, e del suo troppo amorevolmente ricordarmi se essere in capital mio, basciandonegli la mano, e nella sua buona grazia raccomandandomi. A' 12. di Settembre 1525. Di Radova.

### Al Duca d' Urbino. In Campo.

Mando a V. Eccellen. Antonio Vicentino mio servitore, ed a me assai caro. allevato nelle arme da fanciullo, ed esercitato in esse, e d'animo ardito e forte, ed in somma atto uomo a far si bene, come un altro pari suo, tutte quelle cose. che a valoroso soldato appartengono. Viene a V. Eccell. per servirla, e per acquistar ben servendo la sua grazia. Per la qual cosa vi priego ad esser contento di dargli luogo nelle lancie spezzate vostre, e tale che ad esso agevole ed ispedito sia il poter valorosamente adoperando meritar con voi. Non dubito che V. Eccell. non sia per averne utile servizio; e con questa fiducia gliele mando più volentieri. Nella cui buona grazia e me ed esso Antonio raccomando con tutta la inclinazion dell'animo mio. A' 24. di Luglio 1526. Di Padova.

#### Al Duca d' Urbino.

Rendo a V. Eccell. quelle maggiori grazie, che io posso, dello 'nvito, ch' ella mi fa non solo in nome di se, ma ancora della Sig. Duchessa, al venire a fare alcun di di questo prossimo Settembre con Vostre Sigg. in Ogobbio, dove elle saranno ed insieme anco Mons. l'Arcivesc. di Salerno. Ne poteva ricever cosa più cara, che questo segno, che non le sia ingrata la devozion mia. A che rispondo, che se io mi potrò sciogliere sì per tempo dalle occupazioni, che ora molto necessariamento qui mi ritengono, che io possa in ciò soddisfare a V. Eccell. ed a me stesso, io il farò molto volentieri. Che di vero stimo dovermi esser dilettevolissimo il poter dopo tanto tempo riveder quelle contrade, nelle quali ho fatti alquanti anni della miglior vita così lietamente, e l'una e l'altra di V. Sign. ed anco il mio Mons. di Salerno in esse. E se pur ciò non mi potrà venir fatto a questa volta, io il faro ad ogni modo un'altra più tosto che io possa, se iò averò vita. Quanto alli Lanzecnetti, che io ho posti per Francesi nella inscrizione a V. S. mandata, lo feci, estimando per quello, che mi parea aver sopra ciò altra volta inteso, che essi fosser di quelli, che vengono di verso la

# A M. (1) Giulio Cammillo Delminio. A Bologna.

Ho avuto per mano di M. Romulo

(1) Giulio Cammillo Autore del Teatro ebbe in somma ammirazione il Bembo, di Cti scrisse molte lodi in parecchi versi lațini esistenți nel secondo Tomo della Raccolta di Giovammatteo Toscano in cititolata: Carmina illustrium Poetarum Itania lorum. Alcune sue lettere al nostro Autore vete fatto scrivere di buonissima lettera, e come io veggo molto corretto, insieme con le rime de' poeti di quelli tempi. della qual cura tante grazie vi rendo. quante posso il più, massimamente sentendovi doppia fatica in ciò avere avuto, e doppia noja per piacermi; ed oltre a ciò danno delle altre cose furatevi da quello reo uomo per soprappeso. Di che certamente m'incresce al pari di voi, che so quanto queste perdite soglione altrui recar molestia e gravezza. La scusa, che per questa cagion fate alla tardità e lunghezza del tempo in ciò posto, non faceva punto bisogno. Perciò che questo libro così m'è giunto caro a questi dì, come egli molto prima arebbe fatto. Avrestemi fatto piacere a scrivermi la spesa, che nell'una, e nell'altra opera avete fatta; la qual cosa vi priego a fare ad ogni modo al ricever di questa lettera, se volete che io vi rimanga di questo impaccio datovi tenuto compiutamente. Alle altre così officiose parti della vostra lettera, e così d'amor piene e di dolcezza e di cortesia, non risponderò a: parole, che non le saprei così efficaci for-

dirette si leggono fra quelle di diversi al Bembo, che raccolse il Sansovino, ed impresse nel 1560.

mare, come io vorrei che elle fossero, e come si converrebbe a volervene io ringraziare bastevolmente. Serberolle nondimeno nella miglior parte del mio animo, e sempre disidererò di poter per voi cosa, che tanto cara vi sia, che non bastiate voi a dirmene tutto il piacer vostro, siccome non basto io ora a dirvi tutto il mio. Al buono e gentile e da me sempre onorata Carisendi, ed al Magnifico M. Alessandro Manzuolo reudete grazia delle salutazioni, che mi fate a nome loro, ed alle loro Sig. mi raccomanderete, e sopra tutto a mi stesso. State sano. A' 18. di Novem. 1523. Di Padova.

### A M. Agostin Foglietta. A Roma.

So che voi conoscete senza che io parli, quanto io mi sia rallegrato della creazion del nuovo Signor nostro; non solo per
conto di Sua Santità, della quale devoto
servo sono, o per conto del mondo, che
stimo abbia a dovere essere ottimamente
governato per le sue mani, o pure per
mio, che ho questo giorno sopra tutte le
cose disiderato; ma ancora per cagione e
rispetto vostro, il qual me ne par vedere
non men lieto di questo avvenimento, che
si sia esso stesso, che è fatto Papa. Senza
che io mi rendo sicuro, che voi ne santirete quel primo, che è più convenevole alla

westra virtit che non è lo stato e la Fortana, nella-quale sete ora, come che ella sia niù che di mediocre qualità a questi non molto larghi tempi. Per la qual cosa quanto più lietamente posso y abbraccio e con voi fo di suno il cuor mio di così felice nunzio allegrezza, pregando sopra tutto colui, che di tutte le buone cose è cagione, che siscome io stimo, che esso questo abbia voluto, così gli piaccia ancora donare a Sua Sant. lunghissima vita, acciocche ed egli possa giovare al mondo più lungamente, e noi e gli altri suoi servi, anzi pare tutti gli uomini, sentiamo di questo effetto più lunga contentezza. Se a voi piacerà basciare il piede di S. Sant. a nome mio, io v'arò di ciò molto grado. State sano. A' 21. di Novemb. 1523. Di Padova.

#### San Garage A M. Agostin Foglietta. A Roma.

Benche io creda, che e dal mio Avila e da M. Agostin Beazzano voi averete inteso il progresso del mio viaggio; pure almeno per avere occasione di ragionar con voi voglio che ancora da me lo intendiste. Io montai a cavallo, siccome V. S. mide, assai debole dal male, che Roma mi denò in merito del mio essere venuto a rivederla. Tuttavia così come io andai caredcando, andai eziandio ripigliando e vi-

gore e forza di modo, che a fine del cammino mi sono sentito esser quello, che io soglio, o la voglia del fuggir di Roma, che io avea, essendo stato male da lei ricevuto e trattato, o la mutazion dell'acre o l'esercizio, che se l'abbia operato. o peravventura tutti e tre. Feci in Bologna i giorni santi e le feste della Pasqua; dove visitai Mons. di Fano, il quale governa così hene quella città e nella giustizia e nelle altre parti del suo ufficio, che non usi potrebbe lodarlo a bastanza. Giunto che io în Padova fui, visitai gli amici, e da essi visitato me ne son venuto qui alla mia Villetta, che molto lietamente m' ha ricevuto. nella quale io vivo in tanta quiete, in quanto a Roma mi stetti a travaglio e fastidi. Non odo nojose e spiacevoli nuove. Non penso piati. Non parlo con procuratori. Non visito Auditori di Rota, Non sento vomori, se non quelli, che mi fanno alquanti Lusignuoli d'ogn'intorno gareggiando tra loro e molti altri uccelli, i quali tutti pare, che s'ingegnino di piacermi con la Ioro naturale armonia. Leggo, scrivo, quanto io voglio; cavalco, cammino, passeggio molto spesso perentro un boschetto, che io ho a capo dell' orto. Del quale orto assai piacevole e bello talora colgo di mano mia la vivanda delle me tavole per la sera, e talora un calestruccio di fragois la mattina, le quali poscia m'odorano noa solamente la bocca, ma ancora tutta la men-

ma Taccio che l'orto e la casa ed ogni cosa tutto I giorno di rose è piena. Ne manca oltre a ciò che con una barchetta. prima per un vago fiumicello, che dinanzi alla mia casa corre continuo, e poi per la Brenta, in cui dopo un brevissimo corso questo fiumicello entra, e la quale è bello ed allegrissimo fiume, ed ancora essa da un'altra parte i miei medesimi campi bagna, io non vada la sera buona pezza diportandomi, qual ora le acque più che la terra mi vengono a grado. In questa guisa penso di far qui tutta la state e tutto l'autunno, tale volta fra questo tempo a Padova ritornandomi a rivedere gli amici per due o per tre dì, acciò che per comparazione della città la villa mi paja più graziosa. Ho ragionato con V. S. più lungamente, che io non credetti dover fare, quando presi la penna a scrivere. Resta, che io vi prieghi a basciare il santissimo piè di N. S. in mia vece, e raccomandarmi in buona grazia di S. Sant. A cui riverentemente ricordo, che come che io abbia l'animo assai riposato, non è che la summa del mio stato e delle mie fortune mon sia molto minore, che non sono i miei bisogni; là onde nel mezzo della mia quietesmi pungono e fanno sospirare e gemere dene spesso, a i quali miei bisogni sua Beat: promise di dar riparo, dicendomi Ache essa ne avea più voglia di me. Preghésere ahcora S. Sant. ad essere contenta di

non lasciare andare in mano altruf il libro, che io le donai. Alla quale N. S. Dio preati lunghissima felicità. State sano. A'6. di Maggio 1525. Di Villa.

# A M. Galasso Ariosto. A Bologna.

Poche lettere arei potute vedere, caro il mio M. Galasso, che m'avesser tanto piacer recato, quanto hanno fatto le vostre, che m' ha date il Gentile Messer Pamfilo Rusmino; e tanto è questo mio piacere e diletto maggiore stato, quanto io meno le aspettava. Vi ringrazio adunque di questo vostro amorevole ufficio, quanto posso il più. E per rispondere alla parte della memoria della nostra amistà, vi rendo sicuro, che io son quel vostro buon fratello, che mi potete aver negli altri tempi conosciuto; e per questo dolcissimo m'è suto lo intendere da esso M. Pamfilo del vostro bnono stato, nel quale N. Sig. Dio vi prosperi, ed avanzi di giorno in giorno; il quale avanzamento di tanta felicità non potrà giammai esserè, che io sempre non la vi disideri ancora maggiore. Se io del vostro venire a Bologna inteso avessi prima, che io me ne fossi partito, v'avrei voluto aspettare ad ogni modo. nè mi sarebbe staa ta la dimora nojevole. Tuttavia quello, che all' ora non potè essere, sarà piacendo a Dio questo Settembre, o almen questo Ottobre, se Roma fia del morbo libera, come si spera. In questo mezzo amateini, e state sano, ed a Mons. vostro fatemi riverentemente raccomandato nelle vostre lettere. A' 29. di Luglio 1524. Di Villa.

# A M. Francesco Maria Molsa. A Bologna.

Benedetto sia quel picciolo disordine. Molza mio caro, il quale mi fè venir più tardi alle mani le lettere di Mad. Cammilla, di che io mi dolsi con M. Pam. Perciocche dove io arei una sola risposta alle mie letttere da lei ricevuta, nè ho avute quattro, le quali mi sono state tutte così dolci e così care, che io le serbo in luogo di quattro belle e preziose gemme. Ed oltre a questo ho da voi un altra lettera in testimonianza della diligenza di lei. Vedete-ora se io me ne debbo tener buono. Quantunque dall'altro canto mi sento all'anima tanto obbligo e con lei e con la Signora Contessa moltiplicato, che a me non pare di poter giammai essere a soddisfarlo bastante. Onde io vivo in affanno. E così in me da un fonte medesimo e diletto e pena si deriva; la qual maraviglia m'è sì dolce, che io ho preso per partito di non uscir con loro di debito, ancora che io

VOLUME TEAZO. potessi, e voglio esser loro tenuto ed obbligato in eterno. Così adunque farete loro intendere tante volte all'una e all'altra raccomandandomi, quante di me vi sovverrà in loro presenza, che certo non fien melte; conciossiacosache in quel tempo arete occupato in tanti piaceri ed in tante yostre gioje l'animo che non lo potrete mandar così lungi. Se verrete, come dite, col no stro M. Alfonso a stare alcun giorno in questo mio nascondimento e villetta, mi farete singolar piacere, alla qual cosa fare vi priego grandemente. Risaluterete M. Galasso Ariosto a mio nome, siccome avete salutato me al suo, e state sano. A' 20. di Luglio 1524. Di Villa.

# Al Molza. A Bologna.

Ho caro, che Mad. Cammilla sia cagione che io vegga alcuna volta delle vostre lettere, del qual piacer mio vi priego
ad esser contento di ringraziarnela per me.
Ora per rispondere alle vostre lettere, io
le scriverò quando arò alcuna cosa da mandarle, che altramente scriverei a voto. In
questo mezzo tempo non v'incresca avermi
alle volte ne' vostri ragionamenti, siccome
ho voi spesse volte ne' miei, se non tra
così bella e cara compagnia che tale non
è in altra parte, almeno tra quelle, con

le quali in posso ciò fare. Piacemi che siste stato in Belogna per lo continuo soos scia che io veduto non vho, che non villrei vi foste ito rimescolando in quei gliveccioli Remani, i quali non v'archbono averso risguerdo, perche siate a Febo ed alle nove sorelle così caro. Avete benissimo fatto, e benissimo farete a rimanervi Imagamente fra noi. Io m'avveggo che in Vano v'ho insieme con M. Alfonso aspettato. Ora non rimarro di ciò ingannato. che nen v'aspetterò più. Anzi vi perdoro io tutta questa ingiuria, che mi fate di Hon attenermi la promessa, perciocche fo comprendo, che buonissima cagione ve ne ritiene. E stimo venire io prima costa a voi a questo Ottobre per fornire il viaggio, che io incominciai alla Pasqua di resuresso passata, e così penso rivedervi. Per la qual cosa priego Mad. Cammilla e la Signora Contessa, che non vi lascino di Bologna partire, se pure voleste"ciò fare, infin che io a Roma non passo. Ho detto lungamente nulla, per dire alcuna cosa. State sano, e salutatemi M. Alfonso, e M. Filippo Maria de Rossi. Il primo di di Settembre 1524. Di Villa nel Padova-

# Al Molsa. A Bologna.

Se M. G. T. v'ha scoperto gran parte de suoi tesori costì in Bologna, egli mi piace, conciossiacosachè voi doverete esser da quinci innanzi più ricco. Direi che io ve ne avessi una grande invidia, se non che la nvidia è peccato mortale, e io sono qui in Roma nell'anno del Giubileo, nel quale si conviene ir mondi e senza peccato alla indulgenza. Vi ringrazio nondimeno della contezza, che mi date con le vostre piacevolissime lettere di quella bella e lunga lezione; alle quali lettere aggiunse non poco di diletto il Forno con le sue dichiarazioni e commenti più particolari di modo, che io tra per l'una cosa e per l'altra ho rattemperato il dolor preso da me del non essere io stato presente con voi alla parte della nostra grande utilità e guadagno. D'intorno alle quali tutte cose e ad altre, che ancor qui si sentono ed odono in così fatta materia tutto il giorno mi rimetto ad esso Forno, il quale a bell'agio raccontar le vi potrà. Ed alle Sig. Mad. Isabella e Mad. Cammilla venendo, a nome delle quali mi salutate, vi priego a render lor in mia vece tante grazie, quanti furono i capelli, che si tagliarono alla Sig. Beatrice, di che ne nacque la vostra

cosi bella Elegia (1), e così leggiadra; ed insieme a dire a Mad. Cammilla, che se io non le ho mandata la Canzona, che dite, fu perciò che avendola io donata a M. Trifone, convenevole non mi parve il voler fare d'una stessa cosa due doni. Ma come che sia, sarete contento di pregarla, che quando pure ella stimasse che io avessi errato, ella mi perdoni, e di baciarle la mano per me; direi ancor la bocca, se i costumi Francesi fossero in Italia così come ci è il Re. State sano. Di Roma. Ai 6. di Gennajo 1525.

# Al Molza. A Roma.

Io non so quai lettere mi fosser potute giugner così care, come cara e dolce m' è stata la vostra seconda epistola scrittami il di medesimo della prudente elezione fatta da N. S. de' nove Cardinali nuovamente da S. Sant. creati, di parte de'quali mi date soavissima e piacevolissima contezza. O Molza mio caro, quanto mi sento io

<sup>(1)</sup> La elegia del Molza incomincia Quid fles abscissi toties dispendia crinis? e si ritrova nelle antiche raccolte di poesie latine fatte da Giovampaolo Ubaldini, e da Giovanmatteo Toscano.

tenuto a S. Sant. per conto del nostro Mona. Carpentrasso. Parmi ora essere io medesimo vie più che Cardinale. Lodata sia la divina bontà, che gli pose in cuore questo pensiero, ed egli sempre adorato da me, che l'ha al suo fine recato. Medesimamente m'è dolce e cara stata la creazion di Mons. Polo, a cui e per la sua eccellente dottrina e per l'infinita bontà non si con-, veniva men chiaro ed illustre grado. E spec ro che egli sia spirito molto utile alla Remana Rep. che grandemente ha di tal'uomini uopo a questo tempo. Dunque con, fesso che io vi debbo ταευαγγέλια, quemadmodum quidem scribis, Praesertim cum mihi etiam dederis, quod ridere plane possem : Amici scilicet nostri dibaphum et terrores: quos jacit. Quella parte, dove dite di lui, e giugnete che a pena credete che io mi possa contenere, quin frontem feriam. così è stato. E dubito che fia ciò cagione a molti di mostrarsi buoni più che d'essere. Piacemi sopra Mons. di Salerno il giudicio vostro. O santa e benedetta mente ed animo, chi può non lodarlo? o pure chi a bastanza può lodarlo? Hui quam ille istis non satisfecit! Voi ridereste, se sapeste quili lettere si scrivono dagli amici d'alcun di loro in questa Città, affine che si oreda, che N. S. ha quel tale più e più di combattuto, ed alla fine contra sua voglia sforzatolo ad accettare il cappello. Ma ciò niente adopera, le già egnuno pare scanda-

lezato, da me in fuori, che sempre ho creduto ad un modo, e nessuno inganno m'è ora suto fatto da lui. Anzi l'ho io per buonissima persona, che ha voluto mostrare al mondo chi egli è, e sempre è stato. Ho fatto della vostra elegantissima epistola quello, che avete voluto che io faccia, Ostendi enim illam uni aut alteri tantum, auos tui amantissimos habeo: ne tua tam elegans lucubratio penitus periret. Dunque sarete contento far voi di questa mia lettera il somigliante. La quale a voi solo scrivo. come che il mio catarro non m'abbia ancora lasciato, che è stato cagione, che io non l'ho latinamente scritta, come io dovea, e la vostra dolcezza parimente, che me ne libera. State sano. Al primo di Gennajo, e dell'anno 1537. E giovami averlo incominciato con voi ragionando. Di Padova.

# A M. Pietro Ardinghelli. A Firenze.

Non era bisogno che voi mi raccomandaste il Reverendo M. Niccolò vostro figliuolo. Bastava che io il vedessi, come ho veduto, che non sarei mancato del dover mio
per l'antico amore e fraterna benivolenza
nostra. Ho nondimeno avute le vostre due
lettere care, siccome quelle, che mi vengono da carissima parte. Siate certo, Ma Pietro-mio, che io l'averò in quallo stesso

luogo, che l'avete voi; se non che io gint gnerò all'amor paterno, che io gli porto quel rispetto e quello onore, che suole darsi dall' un fratello all'altro Hogli profi ferta la mia casa e ciò che dentro v'è alla dolcissimo mi fia, che egli la usi, come sna. Dogliomi che io sono in partirmi per Roma, e già ho mezzo il piè nella staffa. Tuttavia restano qui de' miei, che faranno sempre per lui quanto per me. Scrivetegli che senza nessua risparmio ricchiegga, i miei con quella sicurtà, che esso richiederebbe voi e gli altri suoi. Io spero essere fra due mesi e mezzo ritornato, e perciò in brieve potere e goderlo, e far per lui quello, che fia mestiero. In questo mezzo mi vi raccomando, e vi priego lunga quieté e molta felicità. State sano. A' 10. d' Ottobre 1524. Di Padova.

# A M. Taddeo Taddei, A Firenze.

Come che io avessi sempre fatto ogni cosa a soddisfazion del Reverendo M. Niocolò Ardinghelli per l'antica amistà, che è tra suo padre e me, pure le vostra molto calde lettere in raccomandazion sua mi fanno ancora più disideroso di far per lui, anzi m'accendono di disiderio, che egli m'imponga delle cose, che gli siano mestiero. E già l'ho veduto ed abbracciato e

proffertogli, quanto io ho, e quanto io vaglio. Non dubitate, che io non sia per averlo in quel cento, in che si sogliono i cari figliuoli avere, ed ancora in maggiore, in quanto io l'onorerò a guisa di fratello. Il rimanente della vostra lettera m'ha raddonpiato il disiderio di vedervi, sì è dolce ed amorevole ed affettuosa. Ma questa maladetta pestilenza di Bologna ed alquanto sospetto della vostra, che ancor rimane se non nella città, almeno nel contado, fanno che io ho diliberato ora, che pure passar debbo a Roma, far la via della Marca e non venire per costà. Tuttavolta vi la mia fede, che se maggior sospetto non vi sarà al mio ritorno, di venirvi al tutto a vedere, ed a godervi due dì, ne' quali potrete ragionarmi i vostri pensieri, ed io vi potrò raccontare i miei, e farvi vedere, se M. Girolamo Muzio, che dite, v'arà bene accontato delle cose mie, o no. Quantunque io credo, che voi ve ne avvederete al primo incontro, senza che io apra hocca. Stimo che sia vero quello, che dite della memoria che tenete di me. Perciò che io ne tengo altrettanta di voi e di tutta la vostra gentile e dolcissima famiglia, e molta contentezza sento in me a voi ripensando, siccome avviene delle cose, che altri ha più care, ed alle quali crediamo noi stessi essere in grado. Faccia, il Cielo che noi ci possiamo godere lungamente. 9 NALON SITE

: :1

Non bisegna che m'invitiate ad usar dell'opera vostra, dove me ne venga nopo, perciò che io il fo. Ma voi perchè non fate altrettanto ver me? che mai non mi chiedeste cosa niuna? Io so che avete pochi al mondo così presti al servirvi, come me areste volendomi. Riserbomi a dir molte cose a bocca; e perciò più che mille e mille volte alle mie carissime sorelle e donne Monna Costanza e Monna Ippolita, ed a M. Gherardo ed a voi raccomandandomi e basciando i vostri fanciulli farò fine a questa lettera. State sano. A'10. d'Ottobres 1524. Di Padova.

### A M. Taddeo Tadd**ei**. A Firenze.

Noi tralasciamo troppo lungamente lo scriver nostro usato, del quale io grandissimo diletto pigliar soglio, e non solamente nel leggere le vostre lettere, che sempre sono soavi e dolci, ma ancora nello scrivere io a voi, perciò che a me pare in quel tempo esser con voi, e con voi presente ragionare. Per la qual cosa bene sarà, che torniamo alla buona usanza, e se noi non aremo altro che scrivere, ci salutiamo tra noi e visitiamo in quella maniera. Ora io ho da scrivervi anco altro, e ciò è, che m'impetriate da cotesti vostri Signori Illustrissimi un divieto sopra

l'opera, che io fo stampare, della Volgar lingua. Il qual divieto come abbia a dovere essère, potrete conoscer dall'esempio di quello, che m'ha N. S. conceduo, che ha in queste lettere. La qual cosa fare tanto più volentieri doverete, quanto la detta opera altro non contiene, che onore ed utile della nostra Toscana lingua, in quanto per me raccorre se n'è potuto. Bisognerà oltre a ciò che poniate diligenza in fare, che io il detto divieto abbia il più tosto che si possa. State sano, e salutatemi M. Gherardo e Monna Costanza e Monna Ippolita, e tutta la vostra gentile e dolcissima famiglia, e chi vi piacerà, oltra essa. 'A' cinque d'Agosto 1525. Di Villa nel Padovano.

# A M. Taddeo Taddei. A Firenze.

Arete per mano di M. Pier Francesco Borgherini due de' miei libri sopra la Volgar lingua or ora usciti di sotto la stampa; uno de'quali terrete per voi, che a voi il mando, l'altro darete al Signor Ippolito molto a sua Magnificenza raccomandandomi, del quale quello che a me scrivete, m'è suto carissimo; come che anco in Roma me ne venissero quest'anno gratissimi rapporti. Per la qual cosa io, il quale non Bembo Vol. VII.

114 VOLUME TERZU. arei potuto far di meno di non amarlo : quale che egli si fosse, essendo nato di cui è, tanto più volentieri l'amerò e più teneramente, quanto io veggo che egli il vale per se stesso. Il libro che voi gli darete, essere gli potrà testimonio dell'amore, che io al suo buon padre ho portato. La cui memoria nella mia mente è viva e fresca più che giammai, e così fia mentre la vita mi durerà. Quello, che Messer Girolamo Muzio v'ha di me detto, è vero in quella parte, che io sia e sano della persona e con l'animo assai tranquillo la Dio mercè. Dell'altra parte tanto vi dico, che io stimo che egli non v'abbia fatto menzogna, che io il credo e cortese e gentile. Ma tutto ciò ho pensato molto prima che ora, di fare io che l'intendiate voi sopra gli altri. Anzi mi si fa tardi, che quel rampollo sia di tanto cresciuto, che egli sicuramente possa sostenere l'aria del vostro cielo, per mandarlovi. Ma di questo si potrà diliberar poi. Sopra le quali cose ho riconosciuta l'amorevole affezion vostra nelle vostre lettere, ed a nome vostro ho salutato tutta la mia casa, la quale è altresì vostra. State sano, raccomandatemi a M. Gherardo ed alle vostre donne, e salutatemi i vostri fanciulli, i quali peravventurate sono ora uomini, siccome noi vecchi. A' 4v' d'Ottobre 1525. Di Padova.

# A Valerio intagliatore. A Vinegia.

Vi mando la vostra medaglietta del Neroncino insieme con due fiorini e mezzo, e che è il prezzo che ella v'è costata, siccome mi diceste; e vi priego che quando l'arete usata e tenuta per lo bisogno. al quale la richiedete, siate contento ritenendovene il detto prezzo rimandarla a star con l'altre mie, e con quel bello Neron grande, che io ho. Io credetti che voi me Y areste data affine che io la tenessi e fosse mia, e ciò credetti ricordandomi che lo pure avea fatte delle cose a benificio vostro, e tra l'altre alcuna che vi fu di più utilità, che se io v'avessi donato cento medaglie tali, quale è la vostra, lasciando star da parte gli altri cotanti uffici fatti da me per voi in cotanti anni, che io amico vostro sono. Dico questo, per mostrarvi la cagione, che mi mosse a creder quello, che io credetti, non per rimproverarvi i piaceri fatti da me in parte alcuna, che non è ciò mia usanza. Da ora innanzi non crederò più così follemente. Ed anco il dico per farvi conoscere, che io non son prete, come diceste a mio fratello; e se io fossi prete, non sarei di quelli, che v'han tenuto il vostro, ma sarei nno, che v'ho molte volte dato del mio.

No Volume Terzo!

State sano, ed attendete a farvi ricco; se non per altro, almeno acciò che possiate far poca stima degli amici vostri più sicuramente. A' 11. di Gennajo 1525. Di Padova.

## A M. Valerio de' Belli intagliatore. A Vicenza.

A me incresce che'l cane non vi sia riuscito buono, come disideravate. Dio sa che io non l'arei mai creduto, da tal parte mi veniva. Pazienza. Quanto alla cagna rossa, che dite, chi v'ha detto che io ho levriera, non sa bene ciò che egli dice. Ella non è mia, ma è d'una Donna, che se l'ha allevata dal latte, e halla tanto cara, che è cosa da non credere. L'ho altra volta voluta torre, per donarla a M. Agostino Angiolello, e non l'ho potuta avere. Non che io non l'avessi avuta, se io fossi perseverato in volerla al tutto, che quella Donna non mi può negare cosa, che io voglia da lei. Ma la vidi sì mal contenta per questo, e così con molte lagrime lasciarmi la cagna, che io non glie la volli torre; e diliberai di non gliene parlar mai più. Sì che, Messer Valerio mio caro, io certo non ho cagna levriera nessuna. Ma datevi buona voglia, che se io ne dovessi far nascer uno, ve lo troverò, e sarà buono. Che non lascierò passo a fare per compiacervi. State sano. A' 6. di Decembre 1530. Di Padova.

### A M. Valerio.

Vi mando, M. Valerio mio caro, ua cane levriero brutto, ma buono, se m'hanno detto il vero quelli, che l'hanno donato. Voi lo proverete, e se così sarà, lo terrete per vostro. Se non sarà, lo renderò a chi me l'ha dato. Attendete a star sano. Il cane si chiama Turco. A' 3. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Valerio.

Quanto alla figuretta del mio conio se la voglio vestita o nuda, vi dissi che la faceste come meglio vi pareva di fare. Pur crederia, che fosse bene, ch'ella avesse un poco di vestimento. Vi ringrazio, e ne aspetto vedere il piombo con disiderio. State sano, il mio caro M. Valerio. All'ultimo di Febbrajo 1532. Di Vinegia.

# A M. Valerio.

Ho avuto il gesso della figura del mio rovescio, la quale mi è paruta, siccome è, bellissima ed eccellente. Di che vi ringrazio quanto posso. È vero, che non vorrei le aveste messo quel ramo in mano.

Pur, poichè fatto è, non importa. Vorrei solamente che faceste che quel sasso avesse qualche botta, siccome di più alto e più basso, acciò non fosse così liscio, e paresse più sasso. Credo mi intenderete. Vorrei faceste le lettere alla testa del modo che vi scrissi. Potrete, fatto questo, mandarmi la impronta della testa, ed io vi manderò l'ariento da far quattro o sei medaglie. Io ho qui il cagnuol maschio figliuol di quella bella cagna, il qual non ha la coda mozza, ma integra. Se volete, che io vel mandi, scrivetemi, che vel manderò. Mi piace, che abbiate forniti i lavori della Cassetta, i quali son certo siano bellissimi. Mi doglio di questi tempi, che peravventura vi faranno più difficultà, che non bisognerà ad averne buono e giusto premio. Attendete a star sano. A' 12. di Marzo 1532. Di Vinegia.

# LIBRO QUARTO,

# Al Sig. Ridolfi Pio da Carpl.

Piacemi che in iscambio d'una seme plice salutazion fattavi a nome mio dal mio preposito voi mi diate si dolci lettere come son quelle, che io ricevei jeri, nelle quali mi fate intendere il pericolo, che portate per cagion della vendetta, che si cerca contra voi, sperando che se io fossi costì, il mio consiglio vi gioverebbe. Nella qual cosa, benchè ie sappia che la ve-

stra prudenza è molta, nè ha bisogno di mio o d'altrui consiglio, pure mi piace, come che sia, che mostriate disiderarmi. e mi chiamiate così amorevolmente. A che rispondo, che se io avessi così buone armi, come io già ebbi, o come avete ora voi, non solamente con parole vi difenderei, ma torrei eziandio a combattere in luogo vostro, per levarvi di quella briga, se pure così v'è grave il combattere, come solevate dire. Di che io lodare non vi saprei, estimando che perdiate via più ricusando la pugna, che se perdeste combattendo. Oltra che niuna cosa suole essere più dolce a' prodi e valorosi uomini, che la giusta e sudata vittoria, la quale a mio giudicio sarebbe sempre dal vostro canto. Ma io comincio a credere, che voi oggimai vi ravveggiate del vostro errore, e per questo diciate, che potrebbe essere, che non fosse male alle volte il contraddirsi. La qual cosa io confermo, anzi dico che è tolto a molta rigidezza il non mutarsi giammai di proposito, mutandosi le occasioni così spesso. E credo che la Signora parente vostra e comare mia vi dirà quel medesimo, se ne la domanderete; alla quale stimo siano gravi le vergogne, che a voi vengono per la molta timidità, che in voi si vede da questo canto. Andate andate, che mostrate poco di sapere quanto un bel morir tutta la vita onori. Ed io sono uno, che verrei più tosto morir mil-

le volte, che una sola mostrar paura, se io in luogo di voi fossi. Ma lasciando il/ motteggiar da parte. Io non veggo l'ora. che io mi trovi con voi e con la Sig. Comare, e che io possa udire molte cose nuove, che mi promettete di farmi intendere. Anche ne averò alcuna io da dire a voi, la quale ne' libri Padovani non si legge. Io tuttavia mi starò qui questo mese tutto, ed in questo tempo fornirò alcune mie bisogne, e piglierò il Giubileo con più divozione, che io potrò, massimamente vedeudo io ogni di maggiormente riformarsi questa Santa Corte, e prendere più laudevoli costumi e leggi. Alla qual cosa fare voi parimente tenuto sete, che sete di lei articolo e membro. Appresso a questo me ne tornerò a voi molto più volentieri, che io qui venuto non sono, come che io non vorrei per cosa del mondo non ci esser venuto. Il Sig. vostro Zio ha fatto questi di fuochi e feste, senza aver molte legna da farle. Esso sta all'usato, il bambino e la madre benissimo. Io a voi ed alla Sig. Comare mi raccomando, Di Roma. Ai 12. di Gennajo 1525.

# Al Sig. Ridolfo da Carpi. A Padova.

Ho inteso da M. Fabio, il quale v'ha resa questa lettera, la cagione, perchè jeri mi scriveste, e perchè poi ripigliaste la lettera già data a miei costì. A Messer Fabio duole nell'anima, che voi abbiate pensato, che esso avesse giammai consentito a fare uno scritto a pregiudicio di voi e di Monsign. de' Rossi, i quali avete fatto cotanto per lui. Ed a me duole non poco, che questo pensiero vi sia caduto nell'animo, non solo per conto di Messer Fabio, che è gentil persona, e da non saper fare di coteste cose, ma ancora per mio, che non sarei stato poco offeso in ciò. Or poi che avete saputo il vero, non dirò sopra ciò altro, se non che nella vostra buona grazia raccomandandomi vi raccomando M. Fabio. Di Villa. All'ultimo di Luglio 1525.

## Al Signor Ridolfo da Carpi. A Pisa.

Già stavamo con sete di sapere alcuna novella di voi, quando il vostro ed ora eziandio mio Mons. Dolce mi diede le lettere vostre, che m'hanno recata acqua

dolcissima da spegnerla. Ringrazione la vostra cortesia. Ben mi duole d'intendere. che non siate vivo, come mi scrivete; se tuttavia questo vostro esser morto non & con vantaggio. Perciocchè alle volte è avvenuto, che uno che mostra d'essere in se morto, sarà stato vivo doppiamente. siccome quegli, che si truova poscia vivere in altrui, ed acquista quell'altra parte per sua, nella quale egli è, onde dire si può, che egli viva in due vite ad un tempo. Il che se avviene a voi, non solo non mi doglio di questa vostra guadagnosa morte. anzi me ne rallegro io grandemente. Nè credo che si possa miglior mercatanzia fare nè costì, nè altrove, di questa. Piacemi che serbiate memoria di me, e fovvi sicuro, che molto spesso si ragiona, dove io sono, di voi, e ragionerassi continuo. Perciò che il potervi vedere stimo non fia per lo innanzi, se non è tardo e rado, e farà mestiero, che io mi racconsoli della vostra lontananza in questa maniera. Ho basciato Lucilio a nome vostro, e salutata la madre di lui e lettale la lettera vostra dove di lei parlate. La quale e vi ringrazia di ciò grandemente, e vi si raccomanda, ed insieme vi manda dicendo che le dovete credere la cosa del divorzio più che altro. Se è vero che 'l Signor vostro Zio abbia riavuto dallo 'mperadore la sua patria, io me ne rallegro tanto, quanto

potrei far di cosa veruna disideratissima ed aspettatissima a questo tempo; e ne ringrazio la Divina Muestà, la quale a me pare che in questa parte con giusto occhio abbia qua giù guardato. Ho mandato a M: Leonico la poscritta vostra, che gli è stata gratissima sopra modo e per rispetto di voi e per conto del vostro illustre maestro. Raccomandasi all'uno ed all'altro rendendovi molte grazie della memoria onorata. che serbate di lui. Esso è stato malato questi prossimani dì, ne' quali io non fui senza gelosia della sua vita per la molta età, che gli è sopra. Ora sta bene, tuttavia in casa. Io son quello stesso, che mi lasciaste, se non in quanto mi sono alleggierito d'una delle mie nipoti, la quale ho maritata a gentile uomo Viniziano assai a soddisfazion mia e de' miei. A (1) M. Antonio Roncione, a nome del quale mi salutate, sarete contento raccomandarmi abbondevolmente, e sopra tutto al vostro maestro, come che egli due grandi offese

<sup>(1)</sup> Questi fu Pisano e Poeta Toscano, e scrisse in rima molto leggiadramente nel principio del Secolo XVI., come il dimostrano alcune sue Poesie da noi vedute ne' MSS. del Sig. Apostolo Zeno, dove aveasi riscontro, che fossero scritte nel 1507.

fatto m'abbia, l'una delle quali è stata il torre a Padova se, e l'altra voi. A Mons. d'Inghilterra farò le raccomandazioni vostredomane. State sano. Di Padova. A' 16. di Marzo 1526.

## Al Signor Ridolfo da Carpi. A Pisa.

Quanto migliore speranza mi dà la seconda lettera di V. S. della sua vita. che non diede la primiera, tanto ed io ne rimango più contento, e voi stimo avere fatto più lodevole pensiero. Così adunque si vuol fare, cioè vivere con men noja, che si può; se bene altri si vede privo delle cose sue più care, siccome ci vediamo noi qui amici vostri, e come si vede e vi sentite voi costì, quasi corpo privo della sua anima. Lodo la diliberazion vostra dell'essere in Villa, il che non ho ancora potuto fare io lodatore e consigliatore agli altri uomini della solitudine e dell'ozio villerecchio. La qual cosa m'è avvenuta per avere io maritata una delle due mie nipoti, che m'erano ed ancora in parte sono in casa, le quali nozze m'hanno tenuto occupato ora in Vinegia, ed ora in Padova insino a questi giorni, ne' quali l'ho a marito mandata Gentile uomo Viniziano, e di bonissimi costumi, e per gli

Nolume Terzo!
State sano, ed attendete a farvi ricco; se non per altro, almeno acciò che possiate far poca stima degli amici vostri più sicuramente. A' 11. di Gennajo 1525. Di Padova.

## A M. Valerio de' Belli intagliatore. A Vicenza.

A me incresce che'l cane non vi siariuscito buono, come disideravate. Dio sa che io non l'arei mai creduto, da tal parte mi veniva. Pazienza. Quanto alla cagna rossa, che dite, chi v'ha detto che io ho levriera, non sa bene ciò che egli dice. Ella non è mia, ma è d'una Donna, che se l'ha allevata dal latte, e halla tanto cara, che è cosa da non credere. L'ho altra volta voluta torre, per donarla a M. Agostino Angiolello, e non l'ho potuta avere. Non che io non l'avessi avuta, se io fossi perseverato in volerla al tutto, che quella Donna non mi può negare cosa, che io voglia da lei. Ma la vidi sì mal contenta per questo, e così con molte lagrime lasciarmi la cagna, che io non glie la volli torre; e diliberai di non gliene parlar mai più. Si che, Messer Valerio mio caro, io certo non ho cagna levriera nessuna. Ma datevi buona voglia, che se io ne dovessi far nascer uno, ve lo troverò, e sarà buono. Che non lascierò passo a fare per compiacervi. State sano. A' 6. di Decembre 1530. Di Padova.

## A M. Valerio.

Vi mando, M. Valerio mio caro, un cane levriero brutto, ma buono, se m'hanno detto il vero quelli, che l'hanno donato. Voi lo proverete, e se così sarà, lo terrete per vostro. Se non sarà, lo renderò a chi me l'ha dato. Attendete a star sano. H cane si chiama Turco. A' 3. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Valerio.

Quanto alla figuretta del mio conio se la voglio vestita o nuda, vi dissi che la faceste come meglio vi pareva di fare. Pur crederia, ché fosse bene, ch'ella avesse un poco di vestimento. Vi ringrazio, e ne aspetto vedere il piombo con disiderio. State sano, il mio caro M. Valerio. All'ultimo di Febbrajo 1532. Di Vinegia.

## A M. Valerio.

Ho avuto il gesso della figura del mio rovescio, la quale mi è paruta, siccoma è, bellissima ed eccellente. Di che vi ringrazio quanto posso. È vero, che non vortei le aveste messo quel ramo in mano.

#### VOLUME TERRO.

7 28

Vi priego a darci avviso di voi tanto più, che qui s'era inteso, che costì era ogni, cosa piena e di morbo e di romori. Attendete a star sano. Mons. de' Rossi, mandato qui il Sig. Ettorre suo fratello, andò a Roma per pochi giorni. A M. Giovanni Spagnuolo ed a M. Anton Roncione sarete contento raccomandarmi. Di Padova. A" 70 di Novembre 1526.

## Al Signor Ridolfo da Carpi. A Roma.

Piacemi che V. Sig. sia in Roma. Ben. vorrei che voi vi foste per altra cagione, che per quella, che mi scrivete, e che '1 Sig. vostro Zio fosse sano, il quale è con troppo gran peccato delle stelle infermo sì lungamente, se da esse vengono le umanedisavventure. E sarebbe oggimai tempo, che egli si riavesse, e potesse vivere qualche anno sano e gagliardo, ed oltre a ciò riposato, ed in casa sua. Il che Dio gli conceda, e doni a me poter ciò vedere, prima che io tanto invecchi che il potere andare a Carpi mi sia dagli anni tolto e vietato. Quanto alla informazione delle rendite del Patriarcato di Constantinopoli, che per l'amico vostro mi chiedete, vi dico che elle solcano valere d'intorno a : fiorini ottocento. E vero che a Mons. lo

Cardinale Egidio non aggiunsero il primo anno pure a seicento, trattone le spese, che Sua S. vi sè in un procuratore, che egli vi mandò, che le riscosse. Del secondo anno Sua S. non ne ha anco riscosso quattrino. Stimo tuttavia che elle potranno valere a chi le terrà con alcuna buona cura, d'intorno a settecento; e sono tutti denari, che si riscuotouo di possessioni livellate nell'Isola di Creti, e son buoni denari. Potrebbonsi oltre a ciò queste rendite accrescere con favor di Roma, ottenendosi di poter di nuovo livellar le possessioni già livellate. Ma sarebbe ciò malagevole a fornire a forestiero, che Cardinale non fosse Quanto poi al potere il vostro amico per esser Fiorentino averne la possessione dalla Patria mia, io la credo ad ogni modo difficile impresa, e forse da non potersi ottenere. Tuttavia assai cose alle volte si fanno di quelle, che pajono altrui poco possibili a fare. Da Mons. Dolce non ho inteso di voi cosa niuna, che è stato molti dì a Vinegia, ed ancor v'è; nè da altrui prima, che ora per le vostre lettere medesimamente datemi da Mons. Stampa. Ho risposto alle lettere vostre. Ora vengo ad una mia non poco importante bisogna, la quale intenderete dal mio Pietro Avila renditor di questa. Nella quale stimo, che mi potrete porgere un grande e singolare ajuto e sostegno con la molta autorità del

Sig. vestro Zio antico: Sig. mio appresso Mons. Datario, che lo ama ed oposa, quanto il mondo fa. Perciò che non dubito. che egli non lo visiti assai spesso smil equale tempo alquante amorevoli ed affezionate parole di S. Sig. dettegli con quella grazia e con quel modo, co' quali eglica fare tauto grandi e gravi cose, potrebboto valermi, quanto intenderete dal detto Avila. Al che fare io il priego con tutta la fotza della lunga servitù con lui, siccome la importanza del mio bisogno vuole pache vio faccia. Esso potrà agevolare in questa occasione tutto il rimanente della mia vita, e questo ozio de' miei studi impedito alle volte più che non dovrebbe dalla puco larga fortuna mia, e dalle gravezze ele quali mi soprastanno, che non si possono scaricare, se non con più oro che nenze quello, che a me viene in mano delle mie rendite. Che pure quest'anno ho maritato una seconda nipote mia con non picciolo mio sinistro, che giente altro ha in dote avuto, che quello, che io le ho dato. E penso di maritare ancora la terza, che m'avanza, se io potrò, e poi ne arò maritate tre, pure solo di quello, che m'hunno le mie e lunghe e gravi fatiche aconistato, per modo, che se ora il Signor e vostro Zio per sua cortesia mandasso queveto prospero e secondo vento; che jo rhiedo, nella mia fiacca e debute vela prio arra zin escept this a committee distant

oquestianno maniterei la detta povera e buomaofanciullago che a maritar mi resta je quetereimi senza più pensar giammai di vollere altro, e quetato e riposato e tran--quillo direitverso lui. Totum muneris hoc atuicest. Perciocahè se esso non vi s'interspones, stimo di non aver cosa, che io vooglia, in quello, che intenderete. Ben disidero che S. S. vi s'interponga di modo, eche a Mon. Datario non paja, che io non zmi fidi nella huona grazia di lui. La qual sebsa tutta a voi raccomando così caldamen--se, come e la importanza ricerca, che io faccia e la nostra amistà a ciò fare m'asosieura: Ho detto quello, che io vorrei. Tuttavia se voi vi ci vedete o disagevolezza, o rispetto alcuno, che impedisca, onon ne fate parola, ma tacete e tenete in svoi tutto quello, che io vi scrivo. State 9.sano. A' 4. d'Aprile 1527. Di Padova.

Al Sig. Ridolfo da Carpi.

Dal mio Avila ho avuto, quanto voi gli diceste d'intorno a quello, di che io vi pregai. Del quale ufficio vi ringrazio, aquanto sapete che io fo, senza che io il evi scriva. Ho poi avute le vostre lettere, opes de quali veggo e voi avere soprasseduoito al cammino di Francia, ed il Signorivoatro zio essere ito a Palagio, dove quattro

mesi sono, non è stato e dovervi dimorare: Nel qual tempo perciò che io sono assai sicuro e che potrete fare alcuna cosa a beneficio mio, e che la farete, altro non dico. Quanto alla informazione delle rendite del Patriarcato di Costantinopoli più particolare, che l'amico vostro vorrebbe, dicovi che io gliele potrei dare, se un mio Maestro di casa, che fu in Creti a pigliarne la possessione a nome del Cardinale, non fosse morto, che l'avea molto minuta e conta. Ma esso perì in mare con tutte le scritture sopra ciò, di modo, che a me non è rimaso di loro pure un verso. Nondimeno tanto vi dico, che quelle rendite sono tutte in denari, che si riscuotono i ducati Viniziani di possessioni livellate, i quali denari fanno la somma, che io vi scrissi in molte partite. E queste rendite il Cardinale spera potere accrescere, rompendo le livellazioni antiche con autorità della Sede Apostolica, e rinnovandole; e già ha dato principio a far certe citazioni in coloro, che posseggono le cose del Patriarcato, per venire a questo. Ma è ciò impresa non da ciascuno, o da chi non avesse oltra il favor di Roma ancora molto potere in Creti. Ne sopra ciò altro dir vi posso, che io sappia. Avanza che io vi prieghi, che siate contento dar piena fede al mio Avila di quanto egli vi dirà a nome mio sopra I negozio e disiderio d'un Gentile uomo, Viniziano

mio amantissimo fratello. Alle parole del quale Avila mi rimetto senza nojarvi con lunga scrittura. Nella qual cosa tutto quello, che farete a benificio di lui, riceverò per fatto e conferito a me stesso, e di tanto vi resterò tenuto mentre io ci viverò. State sano. In calende di Maggio 1527. Di Padova.

# Al Signor Enrico Orsino Conte di Nola. A Nola.

Oggi ho ricevuto le lettere di V. Sig. date a' 5. d'Ottobre, e scrittemi in raccomandazion di Laterio Macrino da Brescia. Per le quali veggo quello, che molto m'è stato caro di vedere, che voi avete preso confidenza di raccomandarmi alcuno de'vostri, il che sempre far potete non solo per conto della fel. mem. del Sig. vostro Avolo, al cui nome ogni Viniziano dee essere tenuto grandemente, ma ancora per rispetto di voi, il quale io ho e in osservanza e in riverenza molta. Dogliomi non m'essere trovato in Vinegia o pure in quelle parti mer le bisogne dell'amico vostro, che gli stei fatto conoscere quanto l'autorità voistra possa con meco. Io questo Ottobre apsanto mi parti di Padova, dove io mi sto Gidimoro, e venni in Roma per basciare Jie a N. Sig. Sono tuttavia per tornarsan alla più lungi questa quaresima. Se

poi, quando io quivi saro, fra tempo chemi io possa servire all' amico vostro, io il fami rò senza risparmio niuno. Il che voi gli potrete fare intendere. Sempre che V. Signisi vorrà valere di quel poco, che ie seno, ella il faccia ad ogni piacer suo, che io gliele proffero tutto di buonissimo animo, e dono. A' 26. di Gennajo 1525. Di Rosma.

# Al Conte di Monteleone Vicerè di Cicilia.

Quello, che averanno operato le invidie e le emulazioni fratesche contra Frate Francesco Bruno, V. S. l'intenderà da'renditori di queste lettere. Quale sia la bonnie ed integrità di lui, ella il sa, ne fa luogo. che io gliele racconti. Ora perche la medicina di questa ferita può venir solo dal favor di V. Eccell. ho preso questa penna in mano per supplicarvi che vi piaccia scri+ vere a N. S. e dando a S. Sant. testimonio della dottrina e della vita di Frate Francesco pregarla a volere ordinare, non dice che egli sia riposto in quel grado, dal quale tuttavia egli è stato indignissimamente diposto, ma solamente rimandato in: Cicilia ed alla patria sua per soddisfazion di tate ta quella Isola, che priva del miglior Padre, che peravventura sia in lei, se ne dusle e ne fa prieghi a voi. Stimo che se Vi Eccell. piglierà questa poca fatica a benue

fisito del ano servente. N. Sig. non gliefe neglistrà. Ed asso Frate Francesco, che per infinito rispetti è a voi grandemente tenuto, aggiognerà questo titolo a gli altri molti della cartosia vostra. Ed io per l'amore, che io porto alla sua virtù, e per la noja che ne prende suo fratello, mio creato ed a me paro, come figliuolo, ve ne sentirò immortale obbligo. Alla cui buona grazia bascio la mano. A'7. di Febbrajo 1525. Di Romai

# A Monsignor di Fontanalata. A Padova.

Rendo molte grazie a V. Sig. della memoria che avete di me serbata così fresca cotanti anni, e della visitazione fattami ora danvoi con le vostre lettere. Allo ncontre delle quali cose vi fo intendere, che avende io inteso, tornato che io fui da Roman voi easere stato alcune settimane in Padovas mi:dolse non avervici potuto per la mia lontananza e vedere e godere. La qual cosa penso di fare al presente in ammenda del passato, se voi vi ci fermerete. Quanto appartiene alla composizione, di cui mi zicorcate, vi rispondo, che molti anni so-📭, che io non son buoro a far cosa niura richiesto e ad altrui voglia, conciossiacosache per me compango rade volte. Sprvireis vi più che veloctieri, se io mi sentissi bastavole a questo servizio, siccome sare per

avventura bastevole in alcuno altro, se voi vi degnerete operarmi e comandarmi. A cui mi proffero di buonissimo animo. State sano. A' 10. di Giugno 1525. Di Villa.

# A M. Francesco da Novale Medico. A Padoya.

Come che io sia ben certo, che non bisogna che io vi raccomandi alcun mio. e per l'amor, che io so essermi da voi portato, e per la osservanza, che io non pur come a parente, ma ancora come a padre a voi porto: pure il gran disiderio. che io ho, che Piero Anton mio sia in cotesta sua febbre bene e diligentemente curato, mi fa ora pigliar questa cura soverchia di raccomandarlovi, siccome io fo: che nel vero io il vi raccomando più che io posso, come quello che m'è ed antichissimo ed ottimo servitore, e per questa cagioni eziandio carissimo. Io non posso racchetarmi nè aver bene, mentre il poverino è in travaglio. E cosi di me sarà infin a tanto, ch'io il senta libero. Dunque se V. Eccell ha piacer del mio riposo e della mia contentezza, vi priego ad essergli amorevol medico e diligente procurator della sua salute, nella quale in parte sta la mia. Aggiugnerò questo obbligo agli altri, che io vi tengo. I quali non mi si scordano, nè scorderanno mai. Spero / vedervi

fina sei od otto giorni alla più lunga. State sano. A' 6. di Luglio 1525. Di Villa.

## A M. Francesco Burla Piacentino Lettore in leggi. A Padova.

Messer Flaminio, il quale a questi dì v'ha a nome mie parlato sopra la bisogna di Messer Fabio, un'altra volta ve ne riparlerà, e vi dimostrerà quanto io mi senta tennto alla molta vostra cortesia, che è tutto quel poco, che io sono. Quantunque senza questo nuovo obbligo la vostra molta ed illustre virtù assai prima m'avesse posto a vostra rendita. Rimane che io di due cose vi prieghi, l'una è, a dare a me tutta la colpa di ciò, che Monsig. de'Rossi ha in questa materia operato, e liberarne lui, il quale ha sempre mostrato avervi a grande rispetto ed onore, e ricordarsi della promessa, che esso fatto v'aveva. Perciocchè ie mi proffero di soddisfare in voi tutta questa somma, e me ne chiamo vostro debitore. L'altra è che voi pensiate così d'usar me e adoperarmi, come io ho voi operato, e di me valervi in tutte quelle cose, nelle quali mi sentirete buono a far per voi La qual cosa se voi farete, mi fia ciò tanto caro, quanto e voi potrete vedere, ed iovi mostrerò velentieri. State sano, e salumtenni il nostro Bellino; del cui ritorno tanto piacere ho preso, quanto presidenzalore della partenza. A'7. di Luglio 1525.

#### Al Conte Lodovico di San Bonifacio. A Padova.

Ho avuto il fasciuccio delle lettere. che m'avete mandato e raccomandato. Colui, che'l manda, mostra poca prudenza in quello, che egli ricerca dal mio Messer Gola. Tuttavia averò la bisogna ad animo per conto di voi e degli altri Sig. che la mi raccomandano. Rendo molte grazie al Cardinal Campeggio, ed al Legato della troppa umana salutazion loro, di cui sono, oggimai antico debitore, ed ogni di milegano con più stretti nodi a ciò, e spezialmente Mensig. Legato, che sì mi strigne che io non mi posso, nè mi debbo, nè mi voglio riscuotere dallo essergli tenuto giammai. Io non ho ancor veduto quest' anne l'amico qui, nè ci ho avuto quel diporte, del quale mi ricordate. Che non solo m'incresce per conto di voi, perciò che se io avuto l'avessi, potreste averlo avuto ancor voi; ma oltre a ciò eziandio per rispetto particolar mio, il quale sempre volentieri veggo le belle e rare cose. Se io averò ventura alcuna per lo innanzi, voi il saperete. A Mons, di Bajus scrissi a questi giorni, e lo visitai per lo mio Mi Cola, che è in Vinegia. A voi mi ranggemando pregandovi ad attender a darvi buono tempo, mentre sete in così bella ed utile primavera degli anni vostri. Vorrei essere da voi raccomandato al mio onoratissimo padre M. Leonico State sano. A' 26. di Luglio 1525. Di Villa.

#### A M. Luigi da Porto.

Alla vostra non rispondo altro, che questo, che quando io facessi poca stima delle composizioni di tutti gli altri uomini, il che non fo, e di che Dio mi guardi, sempre ne farei molta delle vostre. Però quando vi piacerà che siamo sopra la vostra bella novella insieme, mi proffero di farvi vedere che così è. State sano e raccomandatemi a tutti quelli vostri e mici fratelli, veramente gentili e cortesissimi uomini. M. Flaminio con tutto il mal dire e pensar vostro di lui vi si raccomanda altresì. A' 9. di Giugno 1524. Di Padova.

### A Messer Luigi da Porto. A Vicenza.

52 6 C 1 .....

Mandovi, onorato Messer Luigi, gli Asox lini, di quali per vostre mi chiedete. Dos ghami, che quando il vostre messo è ve

nuto qui con le vostre, io sono stato fuori della terra, nè l'ho potuto vedere, che prima gli aresti avuti. Mandovegli per M. Marchiò mio onorato e maggior fratello, che anco è vostro. Se altro posso per voi, operatemi. Volca questi giorni venir a starne due a Vicenza, ed alcune occupazioni pen me l'hanno conceduto poter fare. Pazienza, ad altro tempo. State sano. Ai x6. d'Ottobre 1505. Di Vinegia.

#### A M. Luigi da Porto.

In poche parole, onorato M. Luigi, vederete per la inclusa che io scrivo a M. Giovangiorgio da Trissino, quello che io voglio da lui, cioè che esso scriva a M. Anton Niccolò de' Loschi, il quale è qui, che esso è contento che egli mi dia una (1)

<sup>(1)</sup> La Medaglia, di cui favella il Bembo, fu posseduta dal Trissino, il quale a nessun modo volle concedergliela per le ragioni da lui allegate nella risposta, che fece all'amarissima lettera del Bembo, che leggesi nel Segretario di Pamfilo Persico a car. 305. Il desiderio del Bembo di ottenere quella medaglia procedeva dalla somiglianza, che ella aveva

medaglia d'oro che esso gli avea promessa, e per quanto aspetta a lui, ha caro che io l'abbia, e che egli dia la lettera al presente portator Pietro Ant. mio, che va fino a Verona, e subito ritorna qui. Gredo che M. Giovangiorgio non si tirerà addistro, che nol riputeria quella gentil persona, che'l reputo. Ma se egli si ritirasse, fate ogni cosa possibile, che egli non vi dica di no, come farei io per voi in qualche cosa importante. Non mi potreste far cosa più cara. Mio Padre, che scrivendo io questa mi è sopraggiunto, mi ordina che io vi prieghi e stringa sopra ciò molto molto da parte sua, e che ne preghiate ancora esso M. Giovangiorgio. :Nè altro sopra ciò. Voi non vi lasciaste godere questo carnevale qui. Farò ancora io altrettanto, come vengo a Vicenza. Al Mag. Niccolò da Porto e M. Bartolommeo Pagello e M. Leonardo da Porto ed agli altri amici fatemi racco-

con una donna, la quale egli onorava molto, e che sotto il nome di Berenice aveva negli Asolani introdotta a ragionare. Così si raccoglie dalla lettera del Bembo, che verrà fra le lettere aggiunte impressa nel fine di questi Volumi, avvertendo che la risposta del Trissino di sopra accennata trovasi nello stesso Segretario del Pensico a car. 313.

142 volume renzo. 142ndato. E state sano. A' 9. di Marzo. 1506. Di Vinegia.

#### A M. Laigi da Porto.

La prima vostra, per la quale m'avvisate della venuta della Illustr. Mad. Antonia da Gonzaga, e di M. Paolino dai bagni, ebbi alquanto tardi a tempo, che potevate essere oggimai in cammino, o là. E certo se non fosse stato che mi sono questi di sopraggiunte occupazioni di qualità, che non posso una ora partirmi di questa terra fin a tanto che io non le abbia espedite, subito sarei volato a far a quella Mad. rivercuzia, che me ne è crepato il core. Risposivi due parole per M Luigi vostro cognato così sotto sopra. Oggi poi ho avute altre vostre, per le quali mi date avviso d'essere stato a hagni un giorno e mezzo, e de' piaceri che vi avete avuti. Che potete pensare, se io ve ne ho avuto invidia. Ringraziovi di tale avviso, e massimamente della dimora, che fin a' 13. del futuro è per fare la Sig. Mad. Anton. ad Abano. Nel qual tempo procurerò d'espedirmi per poterla visitare, come disidero; e del tutto ne sarete avvisato. La mia andata è alquanto prolungata, per rispetti che non occurre che io scriva: Saperetene ogui particolar successo. Il forziere non

villa e per vedervi, ma come vedere non mi posso per ancora partire. Come che io mi parta di queste acque, subito ve ne darò avviso. Al mio Mag. M: Francesco vostro Zio ed a Maestro Bernardino mi raccomandate, e salutatemi Gabriele mio figliozzo; e ditegli m'attenda la promessa della orazione. Amatemi, come fate, dolce il mio M. Luigi caro e gentile. A' 25. di Maggio 1506. Di Vinegia.

### M. Luigi da Porto. A Vicenza.

Chi non sa, dolcissimo M. Luigi mio. who io ho sentito affanno della vostra mafattia avuta ultimamente a Vinegia? Perche. chi non sa oggimai che io son vostro tanto, quanto è tutto quello che io son mio? Allo 'ncontro mi piace che siate fuor di gravezza, e riavuto. Ed a questo di dove-🔊 essere più gagliardo, che mai. Che Dio Accia che così sia, e che io yi vegga sano e lieto cento anni continui. Procurate adanque di non vi lasciar infermar più, it che procurerete guardandovi da'sinistri, che so non sapere molto ben fare. Vuolsi vivere più che si può e lasciar da parte te maninconie, che affliggono alle volte più che alcuna altra fatica. Se io sapessi che fare nelle cose vostre, io non man-Thereis Ma male is M. Giovan Angelo, che

VOLUME TERZO: niente me ne scrive, come io li dissi, che bisognando esso facesse. Credo per questo che non abbia bisognato, o che l'ordine dato con M. Cesare Gonzaga, che ne aveva a parlare al Card. di Pavia ed all'Argentino per nome della Duchessa le abbia supplito al bisogno. Se pure altro bisognera di quello che io posso, non mi sparmiate, che quando bisognasse che io andassi a Bologna a questo fine, lo farei. Piacemi che abbiate fatto pensiero di venire in qua dopo natale, e così vi priego facciate. Ben vi priego che mi diate avviso, se sete per venire. Perchè potria essere che mi venisse occasion di andar fino a Bologna alla Corte. Il che non faro, se sapero quando arete voi ad esser qui, e rimetterò l'andata ad un'altra volta. Benchè io non so nè anche perciò, se ancora non venendo voi io v' andassi. Tutto sta în occasione. Però venite : che rideremo otto giorni, e caccierete da voi la maninconia, che vedo avete preso. Ma che, non sete voi uomo? che hisogna di cosa, che possa ad uomo avyenire, pigliarsi molta maninconia? Se mamate, vivete allegro, che appena cosi si vive. lo non ho avute altre vostre lettere da Vinegia, che questa de' 28. d'Ottobre. Un altra ebbi per M. Giovan Angelo acritta, in Vicenza, Che male ne venga a sì diligenti portatori. lo son per andare a far qualche giorno in un luoco ad 8. miglia qui vicino più in ozio, che nen posso qui

LIBEO QUARTO! Corte. E là staro tutto I tempo, che saro in queste contrade, eccetto se io anderò come dissi a Bologna, ed eccetto 10. di di questo Carnevale, che ho promesso alla Duchessa di farli, dove sua Signoria sarà. o in Urbino, o a Fossambrone. Però se verrete voi, lascierò ogni altra cosa, e vi faro compagnia. Le cose mie, se io non sono disgraziatissimo, anderanno un giorno in porto. Se avete voi molte cose da dirmi, ed io ho molte cose da dire a voi. Però venite. Feci le raccomandazioni alla Sig. Duchessa ed a Mad. Emilia 'ed a Mad. V. tutte vi ringraziano, e risalutano. State sano e ricordevole di me, e salutatemi il vostro Acate. Ho avuto jeri lettere da Mad. Graziosa e Mad. Veronica. A' 15. di Dicembre 1506. Di Urbino.

### A M. Luigi da Porto. A Vicenza.

Il Cane, che dite mandarmi corrente e huono, o che egli non sappia la strada, e che avuto non abbia chi gliela insegni, io ancora non l'ho veduto, e sono oggi diece dì che le vostre lettere mi furono rendute. Se egli verrà, io il riceverò volentieri per amer del donatore oltre a questo, che io ne ho bisogno. Perciò che io ne ho aspettati in vano alcuni Frioli, che mi doveano, buoni dì sono, venir mandati,

i quali comincio a credere. che non comi pranno la strada altresì come mon l'ha il vostro fin quest' ora saputa. Di quell' altroil qual dite procaccierete, ia vi rispondero, quando fia venuto il primiero, ora non the uono ragionarne, mentre io nessuna siguadi rezza ho, di, dovere aver pur coteste, lado crescemi che siate costi in fatishe, vorreito più tosto vi foste a piacere. Luttavia si vuole portarle oltre meno affannotamente che l'uomo può, che bene spesso le gravi cose si fanno leggiere con la pazienza e con l'animo riposato e sofferente. Vi raccomando costi il mio M. Cola e quello, che egli vi fa. State sano ed amatemi, e salutate gli amici. A' 20. di Luglio 1525. Di Villa.

## A M. Luigi da Porto... A Vinegia.

Son venuto a Padova, per parlare al Podestà, ed hogli parlato. Esso è stato un poco malato al tempo della commissione datagli di costà. Ora sta bene, ma aspetta che di nuovo gli sia commesso. Vi conforto al venir voi a parlare a Sua Mag. qui, e ad informarlo del caso prima che esso sia informato, e poscia molto più a trovarvi con lui e con gli altri sopra I fatto, Esso è giustissima e molto ragionevole per sona, nè si lascierà portare da particelas voglia a giudicar sopra la causa. Ed jo so

147

gran fondamento sopra esso, cioè reputo e stano sia da fare. Quanto alla mia Badia, io I ho affittata per tre anni: e questo è il primo. Quando io potrò ve ne agevolerò volentieri per l'amico vostro, e potrebberance avvenire, che io potessi prima che i tre anni fornissero. Perciò se farete che io parlar vi possa, forse non fia soverchio: State sano ed amatemi. Agli undici di Settembre 1525. Di Padova.

## A M. Luigi da Porto.

Mandai il mio Ant. a M. Leonardo, e scrissi ancora, credendo voi essere a Vinegia. Ora vi priego a rimandarmi lo stendardo, che aveste già buon tempo, che io ne ho bisogno. La lettica erà presta per vostro cognato, ma esso non l'ha usata. Attendete a star sano, e raccomandatemi alquelli gentiluomim vostri e nostri amici. Agli vi di Luglio 1526. Di Padova.

### A M. Luigi da Porto.

8 4 5 mg

Ebbi i due capretti, de quali tanto più viringrazio, quanto avete pagato due volte quello, che dovevate, ad uno, che mai non paga cosa, che esso debba. Di vostro cogatto mi duole grandemente, ed è cosa da delersane. Pare converra portaria pazienza

## A M. Luigi da Porto.

Fragolini mandatimi, e dell'altro anvissi.
Non vi pigliate carico di mandarmene più che questi mi bastano assai. Vi, mando il consiglio de' K. e mi vi raccomando, ed e M. Beznardino insieme, con questo acher basciate Cammillo da parte mis. A' 18, cdin Febbrajo 1528. Di Padova.

A. M. Pamflo Rosmino.

Messer Trifon Gabriele, che è quello, di cui erano i due chericati, che ora son miei, de'quali avete vei presa la possessione per me, mi rinanziò insieme con essi tuto quello, che egli avanzava da riscuo.

THERO OUNTHON

ter de Malberto della Camera che non People name Osecondo che egli mi dice I a comparation del cutto. Il dual M. Albert to with Ha tenuth successed thempo dalla rieuperation dis Veronal in qual e uno anno offra duestic che full anno della ricettal sieednie opdirete veller per uha lettera de MIPTHRune addesso M. Alberto, the will like diffetti Pilego ora voi , che vi facciate di re lib coute della administration sua, chie dictante quelle the ne ha riscosso Marris fone, che è stato molto poco; egli ne lis sue quetanze. Intendo lui essere gentil persona : però stimo non manchera di fare in ciò il suo debito. Voi gli lascierete per sua fatica tutto ciò, che vi parrà se gli conveliga ; è procaccierete che egli vi dia il rissamente, che non potrà perciò esser tantel che gli debba increscere a dadovi. Vi di edico volentieri, che so che volentieri le pigliate per amor di me, che vostro sonet A M. Batelsta dalla Torre ed a M. Ramiando sarete contento rattomandarnii, ed al buon M. Girolamo Fricastoro, al duale mi sento tenuto molto più, che non è tutto quello reherio vagito. A 20 di Luglio 1525. Di Villa. . 20079 1 A.

Messer Trifon Gabriele, che è quello, di cui erano i due civaricati, che ora son miei, de'quali avete vei presa la possessione per me, mi rinauziò insieme con essi tuto quello, che cgli avanzava da riscuor A M. Pamfilo Rosmino

Governator del Vescovato di Verona.

Voglio con queste poche righe racchmandarvi Michele e Bartolommeo Bel nomini condennati da voi per aver tolto di
mano a gli ufficiali vestri un lor fratello,
che essi menavano in prigione; peccato,
nel quale ogni buono e gentile uomo incapperebbe; e per questo peravventura degno
di compassione e di pietà. Averò caro di
sentire, che vi mostriate loro demente per
amor di me, tuttavia senza carico dell'oror
vostro: State sano. A' 2. di Febbrajo 1525.
Di Padova.

# A M. Ventura Pistofilo Secretario del Sig. Duca di Ferrara.

Ben si pare, quanto vagliono ghi miel. Ne il più onorato, ne il più pieno divieto sopra le stampe delle mie cose volgari potea io avere dalla Ecceli. del Sig. Duca vestro di quello, che mandato m' avete,
Molto Magn. M Ventura mio. Onde io mi
conferme nell'antica openion mia, che gran
tesero sia un buono e vero amico a tiascuno, che l'ha. Rendone adunque a Sis.
quelle maggiori grazie che lo posso, e ne

le bascio la mano riverentemente. A voi ed all'amor delle vostre lettere non risponderò con altre, che con quello dell'animo mio; il quale animo è inverso di voi tale, che non s'appaga con parole, che egli mandar fuori sappia per isprimervisi e palesarvisi. E parciò egli per men male si sace re vi si raccomanda. A' 17. d'Agosto 1525. Di Padova.

A.M. Ventura Pistofilo.

A. Ferrara.

60350 <u>8</u>1. 10. ii, ....Voi avete sempre mostrato con ogni apera quello, che ora è cagion del vostro scrivermi, che io sono da voi amato, e che serbate memoria della nostra antica e pura e fedele amistà. Di che vi ringrazio, e tengo questa vostra testificazion per cosa all'animo mio grandemente cara, siccome far debbo. E se non fosse, che io non voglio appagaryi di quella moneta medesima, che m' hanno le vostre lettere recata, direi, che io verso voi fo il somigliante. che, di vero pochi giorni passane, ne' quail nome vostro non suoni nella mia casa. Ne peravventura sarei stato tanto a rivederwi, se la nostra, non so, se io debbo più dir bella, ma si bene travagliata e conquasnesta Italia stata fosse in pace e libera dal-La pestilenza, che non ci lascia il poter ¿passare, di entrada in contrada senza seor petto, Or gome che sia, io abbraccio,

Males Mag. M. Ventura mion, questo cesì doloe amor vostro a me vegitonte nelle vezatre carte, di buonissima voglin a lietamenrtea Siste contento voi di ricevere il mio. edie a voi no viene altredi, dispiaciali idi fas questa via. E per nonevenisusetomegali vi porta alcune rime mate nell'orio villaroccologonel qualogatate/sonne tutta questa atate, e natousi di fresco, che a pena è ancon rasciutto il loro inchiestro. Disidezo esper come sta il mio M. Guido o Mad. Simona, a quali sarete contento raccomandarmical ufficies che fate aunome mio cel Signor Duca, mie si caro, che io me ne rende molte grazie. Anzi vi priegozio a così fare spessor L certo io sono di Si S. huono e devoto servo. State sand. A 36. di Settembre 1528. Del mio picciolo Noniane, ٠.; The home and most

A. M., Ventura Pistofilo.

Lo mi son doluto della morto del buon Sig. Duca vostro grandemento per molti sonti, tra quali non è stato deggier quello della perdita vostra. Della quale i con voi mi rammarico in queste poche nighe, può gaodo. N. Sig. Dio a consolarri, edvanisto rarvene, hastevolmente. Sanza cha il rispon pubblico, else a questo, infelideo tempe a misero, sia istato, telto ralla inoverasi statio una sia esta o unite secona ione incois en

ran valovoso e savio Signore 4 e Presenta. -e: cosa: da cherrene: e: da pingaerre lamiaanente Gerro avinita la mia Patria conesta - novella de giunta molestissima e dolorosa più di agello, che peravventora si sarellbe agevolmentenereduto de chiavedarone adi--30 mon l'avesse. Sed haec quoniam hunen--na Estiam Serenda. Azò care intendermida -voi à che stato avete col maovo. Duca, aticeora: che constimis che il vostro valore cad legini naturale ingegno già sia sercarissimo ad accettistimo. Caeterum conascende do iliandea umanità e doicezza vostra vorto me non ho temuto di nojarri per lievissimus cagione, e tale, che non si pare che debba o muoverne a scrivere e o pure mo-Wandomi dirizzami a scriverne a voicio ho in casa mia una donna Grisona vedova per fantesca detta Anna la fedele . la qual mi serve così bene, che io l'ho cara molto, o quanto altra, che io avessi giammai. Ouesta Anna ha costi un cugino detto Jacomin da Tuola Zavattiere dell'arte vecchia, che sta in piasca di San Romano. Menale con sue lettere tanto la prego e canos: la esplicación ad andar. L'anne i passate a duita: Ferrara, che ella desciando un altro patronesco, da cui era cara tenuta; viandei e exettevi ben tre mesi servendo il suo cui gino, come se egli non cugin; ma Signose stato le fosse. A costei alla fittie, volcadonalla a Badová tomarsi , il cagna ritent ne alcuni suoi arnesetti affine che ella non

si partisse, con questo colore, che egli voles, che ella gli pagasse le spese di quelli tre mesi, che ella era seco state. La qual richiesta quanto fosse onesta, sì perchè egli l'avea chiamata e stimolata ad andarvi, e sì ancora perciò che ella l'avea came fantesca servito, e devea oltra le spese meritare alcun premio, voi vel vedete. Ora io priego voi, che fatto a voi venire il detto Jacomino gli diciate sopra ciò quello, che egli merita. Che se voi gli riscaldaste con un buon riprendimento gli orecchi, sarebbe ciò poco alla sua ingratitudine, ed, a quello, che gli si converrebbe di questa villania. Come che io da voi non gerco altro, se non che operiate e facciatevi der le dette robiceiuole della mia fantosca, che sieno segnate in una carta in questa letteras per le quali ella em disposta di venire a Ferrara. Ma io l'ho ritenuta, acciocchè ella non si parta da me. Oltra che è vesebia e poco gagliarda da far questa via a tal tempo. Quando colui pigliasse sopra ciò escusazione alcuna, o dicesse altramenta. che come io vi scrivo, non gliele credete, e tenete per certo quello essere il vero, che io raccontato v ho. Se voi ricoverereto le dette cose, che sono in se nulla, ma pajono assai alla povera donna, sarete contento tenerle, e darmene contezza, che io darò ordine, che elle mi sian mandate a Vinegia. Ed a vostra Signoria ne sentirò

eguale obbligo a quello, che farei, se elle Possero la dote della Contessa Matelda. Ai 21. di Novembre 1534. Di Padova.

A.M. Flavio Crisolino

"Secreturio dell'Arcivescovo di Ravenna.

12511 3094 di S.M. Roma.

at 12511 3094 di S.M.

Carali Barete contento di porre ogni vostra diligenza in cercar tra la minute de brievi "speditida me quella del brieve, l'esempio "del quele vi mando in questa lettera; e strovatale, di portazla al Cardinale Armellino. B'str cosa alcuna sopra la spedizion di det-"to Brieve voi vi ricordate, di dirla medesimariente a S.S. State sano. Non voglio la-Sciar di dirvi, che mi raccomandiate a Mithigh: vostro grandemente; alla cui umainissima lettera scrittami in risposta sopra The cost del Catulo non rispondero, per mon "ali giugner fatica; poscia che io veggo che egh mi risponde così diligentemente, quantunque non bisogni. Perciò che iomsapea Behe la doluezza sus, e vidila mella primie-"Hibrid lettera !"senza che voi ancora me ne " Evvereiste! State seno un altra volta e mille; Tanto più quanto avete ora crescitto de vostre rendite, di che mi rallegro con "York A' 20. d' Agosto 1525. Di Villa. Africans About Bushes Control of the control of the

Surbase was kn w in souther sub of Author was or organism of the way if c

#### A Ma Flacio Crischino.

cim Avere misposto al Cardinale Armelline benissimo. Patta che gli potevate direcinali cor questo, che in quel primo compo deli Ponteficato di Leone non si sottoschiveanos das Mons. Samiquaturo, ilequales forses monv ers anour Cardinale, in brievin Oltras chev alle volce Papa: Leone non volca che alcui pot sapesso i stui ordini come potrebbe essere di questo brieve avvenuto. Ma slasciando ció da parte, sono astretto a dares vi fatica di vedere se fosse possibile parovi var la minuta autentica del brieve deldel qual vi mando l'esempio insequesta sleues ra; fatto da Papa Giulio. Io stime bene a che male si possa rinvenirlo per molte calo zioni. Pure se vedeste via e modo alcanovi a ciò, carissimo mi fia che ne facciate ognis diligenza. Piacemi che cotesto vestro imio portuno morbo si vada rallentando o ricolal noscendosi, che egli fa male a mejarvi più a. A-Monsi vostro mi raccomanderete de staus rete sano. Agli 11. di Settembre 1525. Dia Padova.

le bascio la mano riverentemente. A voi ed all'amor delle vostre lettere non risponderò con altro, che con quello dell'animo mio; il quale animo è inverso di voi tale, che non s'appaga, con parole, che egli mandar fuori sappia per isprimervisi e palesarvisi. E parciò egli per men male si jace 17 e vi si naccomanda. A' 17. d'Agosto 1525. Di Padova.

A. M. Ventura Pistofilo.

4. M. Ferrara.

Eggs to 27 stray , Voi avete sempre mostrato con ogni opera quello, che ora è cagion del vostro scrivermi, che io sono da voi amato, e che serbate memoria della nostra antica e pura e fedele amistà. Di che vi ringrazio, e tengo questa vostra testificazion per cosa all'animo mio grandemente cara, siccome far debbo. E se non fosse, che io non voglio appagarvi di quella moneta medesima. che m' hanno le vostre lettere recata, direi, che io verso voi fo il somigliante, che di vero pochi giorni passano, ne' quali il nome vostro non suoni nella mia casa. Ne peravventura sarei stato tanto a rivederwi, se la nostra, non so, se io debbo più dir bella, ma sì bene travagliata e conquasasata Italia stata fosse in pace e libera dal-, la pestilenza , che non ci lascia il poter ¿passare, di sontrada in contrada senza seoffpetto, Or gome che sia, io abbraccio,

A. M. Flavio Crisbline: Comment of the A. Roma.

est was the great triple.

the an ing or their marker of pauSeriongià bucaio mesi non chori alcunare - vostra lettera veduta, questa de uo edificie cembre con la sua dolcezza micha reempe tanto piacere o che io l'ho presa in vecal di molte lettere. A cui rispondo più tardes che volato non arei pisoprattenuto da molej te occupazioni, per cagion delle qualicaco no in Vinegia stato poco meno piche duen mesi compiuti. Che vi siate doluto del veri leao sutomi dato, vi ringrazio, ce tutti gliu altri parimente pide quali acrivete, che .sw! ro molti stati. Lodato Die, che difeso en salvato m'ha; e di questo ancora, che isq ho scoperto chi è colui stato, che alla mia i morte ha inteso così scelleratamente, onde io saprò per lo innanzi da cui guardarmira Della vostra ricuperata sanità mi rasbagran poco menoy, che facciato voi stesso es mist glio a buono dugario, che diciate esser già si gagliardo, che sareste buono ancora per la miseVilletta. Volesse Iddio, che son glia vi venisso di ritornarvi con piace dis Monsignor vostro tuttavia, almenosinsiemer con: Messer: Avila e Messer Flaminio, i qualo li stimo che forniti i loro piati e bisogiuen di costi programo riveder queste contrade : ed lo potessi con voi tutti e tre e con Mio Gola passar quel tempo, che io cio hor as

vivere, che lo terrei per la più cara parte della mia vita Se Monsign. Reverend. vostro parla molto onoratamente di me, egli fa, siccome dolce Signore, che egli è, e fa semore. Rendetenegli voi per me quelle grazie, che a tanta cortesia si convengono, ed altresì delle salutazioni sue, le quali sempre m'apportano le vostre lettere. Quella parte di queste ultime, con la quale vi; rallegrate meco della cura datami dalla mia patria di scriver la istoria sua, piglio io volentieri perciò, che io so, che ella viene dall'amore, che mi portate, ma non per donto, che ella di piacer mi sia, che non m'è, dovendo ciò essermi di più fatica, che peravventura in questi anni nonmi si convenia. Che d'utilità ella non m'è. punto, ne l'arei accettata, se questi Signori di tale cosa ragionato m'avessero, e voi in loiò avete il falso inteso. E il vero che avendo io per questa cagione da dover die: marare in Vinegia secondo che egli mi verrà disognando di per di e tempo per temapo, essi m'hanno assegnato la pigione d'una casa poscia che io non vi homstanza: la qual pigione io tutta lio giài cessa e data; ali Signore del mio albergo. Ma Leonico ha ndita con molto piacer di lui da salutazion. che jio gli ho a nome vostro recitata : "E molto vi risaluta allo 'ncontro! Ili quale edi è assainancora gagliardo per gli anni molti; chiesh ha, ed amavi grandemente. M. Cola victingrazia, che vi ricordiate di lui e 60 VOLUME TERES.

dice non avere per questa volta da rispondervi, avendo alle altre vostre lettere risposto a bastanza. State sano, e di noi ricordevole, che v'abbiamo spesso non solo ne' nostri pensiesi, ma anco ne'ragionamenti. A'3. di Febbrajo 1531. Di Padova.

#### A M. Flavio Crisolino. In Ancona.

Ho veduta la vostra lettera de' 25. di Settembre d'Ancona tanto più volentieri. quanto più disiderava avere alcuna novella di voi. Avete fatto bene a levarmene la sete, e sopra tutto bene a scrivere al Cardinale Egidio, che stimo l'abbiate ripgraziato de benefici donativi. Non lo so, che S. S. è in villa diece miglia lontan di qui Emmi incresciuto che siate indugiato tanto a far questo ufficio, massimamente che alla prima richiesta, che jo gli feci, di buonissimo animo ve gli dono. Ed avea qualche cagion di fare altramente. Vi mando con queste la sua risposta. Piacemi che siate risanato. La qual non è poea ventura a questi così sinistri tempi, che pare meraviglia alcuno esser vivo. Che spesso vi torni a memoria la mia villetta e quella vita, se così, è, mi piace. Ma io non esedea che tra coteste vostre grandezze avesse luogo questa picciola fortuna pure a devervi di lei sovvenire, come dite che fa. Della qual però, io che picciolo animo ho non mi pento, anzi mi sto in essa ogni di più contento. E sono la Dio merce sano e gagliardo assai. A me si mori quest anno il mio Piero Antonio, che mi dolse via più che non parea potesse doler la morte d'un semplice serventa. Era buono e fedele e più di 25. anni meco stato constante in ogni fortuna sempre. Non posso ne voglio dimenticarlomi. Morironini dopo lui in brievi giorai due altri, che voi non conoscete, e che m'eran fattori di buona qualità. Ora queste febbri si son rimesse per la contrada. ed anco insieme con esso loro un poco di morbo, che ha più sbigottita che danneggiata questa città. Io domane mi ritornero in villa a piantare, e spezialmente a rimettere il mio boschetto, che ha quest'anno per lo infinito caldo della state alquanti castagni e quercioli perduti. Le vosirê edere hanno coperto un bello e grande padiglione, che io feci loro. Ho ancora

LÍBRO QUÁRTO.

incamerati che in due o tre anni stinto verrà bellissimo. Hovvene dato conto volentieri, a ciò vediate che i vostri principi hanno buon seguimento. Io non solamente terro voi sempre, siccome mostrate disidepare, per mio, ma sarò ancora in ogni tem-

rimesso ad edera tutto il picciolo pergolato, ch'è alla fine del giardino, fatto prima di larici bene ed ordinatamente posti c

Bembo Vol. VII.

riti2

S 160 12 55 14

po io vostro. Quando sarete alla corte, non v'incresca fare che lo vegga alle volte quattro versi di vostra mano. A Monsignor vostro Reverendiss. mi reccomanderete, e starete sano. Il Preposito è ito in Bresciana, perciò non vi scrive. A'28. d'Otto-bre 1528. Di Padova.

A M. Flavio Crisolino.

A Roma:

Ebbi ben cara la vostra lettera scrittami di Mursiglia, che mi dono novelle di Nostro Signor e di voi stesso. Ve ne ringrazio grandemente, e veggo quello che da ciascuno, che di là viene e sapere il possa, io intendo, l'amor vostro ver me mantenersi nel più verde stato, e non si cangiare; perchè o le buccie de nostri volti si cangino, o pur le cose della fortuna rai vadano alterando, che sogliono aver gran Torza. Piacemi tutto ciò, che io di voi odo. mon solo della grazia, che avete col Signer vostro, ma ancora dello accrescimento del-· le rendite vostre, e sopra tutte dell'animo che avete, di riposare un giorno. Di che Villodo sopra modo, e più vi loderò ancora, quando arete ciò posto in opera. Di me e del mio stato Monsignor Soranzo vi potrà dir tutto quello, che io scriver vi potessi. Dunque farò bene con tutto il cum mio abbracciandovi sin di qua. State sancan allow wife in familial in the above allowing

il mio carissimo M. Flavio. A' 20. di Dicembre 1533. Di Padova.

### A M. Giovan Battista Mentebuona, A Roma.

Io vi ringrazio, Reverendiss. M. Giovan Battista mio, non solamente dello aver voi soddisfatto M. Pietro Lando col brieve mandatomi e sollecitato da voi appresso Mons. Datario Sig. vostro, ma ancora della molta cortesia posta in questa spedizione, la quale ho veduta nelle due vostre umanissime lettere scrittemi sopra ciò, che non potrebbono essere state più delci, nè a me più care. Quantunque elle sono state tali, quali sogliono essere tutte le cose vostre. Nè la dimora, che avete fatta in questo negozio della quale vi scusate, m'è in parto alcuna stata spiacevole, solo che per la cagiou di lei, e ciò è la indispozion vostra, della quale poscia che sete risanato, non avvien più, che se ne parli, se non che io vispriego a por cura di mantenervi sano e belle così a Roma, che patria vostra è, scome in Vinegia avete fatto, che è la mia; la quale in ciò ha hen dimostrato di saper thuanto cara cosa ella in se conteneva teneadovi. Le profferte, che mi fate della vostra opera in altre cose, che possiate per me, non vi risponderò se non questo, che così come io ora v'he faticato, così ti faticherò eziandio qualunque altra volta ne

verrò bisognando : e così crederò sempre che voi facciate per me amichevolmente. come avete fatto a questa volta per M. Pietro de perauventura anco per me, che ne sono stato richieditore. Io ora non mi vi profferiro si per questo, che io sono già buoni anni vostro, e profferirvi il vostro medesimo sarebbe soverchia cortesia, e si ancora, perciò, che tutto quello, che io posson è poco mè so in che valer di me vi possiate vei grande, ed a grandissimo Sig. caro, ed in grandissime occasioni di sempret poter per altrui dimorante. Là dove io in muno di questi stati mi sento essere. anzi sono io già divenuto un semplice vil-Ispello di questo contado. State sano, edamatemi, A' 20. d' Agosto 1525. Di Villa nel Padovano.

#### A M. Paolo da Porto, Canonico di Vicenza.

Io ho fatto ogni diligenza per riscuotere dal mio affittuale di Villa Nuova di questi tre anni passati, che è Prete Vincenzo Cornaro, almen tanto, che io potessi soddisfare al debito, che ho con voi per conto delle Decime, e non ho potuto ritrarne pure un soldo. Nè avvien questo, perchè egli non mi debba, che m'è rimaso debitore d'intorno a cinquecento fiorin d'oro, o perchè non sia il tempo da pagarmi, che già ne sono passati tutti i ter;

mini di molti mesi, o ancora perché eglinon possa, che ha in San Bonifasio, dovedimora, una casa tutta piena di gvano e d'altri buoni avanzi fatti della mia Badina. senza che ha oltre a questo traffichio die mercatanzie da potere assicurare ogni gros-i so creditor suo. Ma è forse o per la mol-s ta baldanza, che egli ha meco per l'amo re, che egli sa che io gli porto, o per lac poca agevolezza, che stima che io abbiadi farmi da lui soddisfare essendo egli pres: te. Ma come ciò fia, non avendo io al presente altro modo da levarmi del detto de-: bito con voi, vi do e consegno esso prete-Vincenzo per mio debitore. Fatevi da lui pagar di tutta la somma, che io ne son contento. Da Monsignor Boldù, che v'hadata questa lettera, potrete informarvi più minutamente di quello, che io vi scrivo, a cui darete piena fede. Mi proffero à V. S. A' 10. di Settembre 1525. Di Padova:

.!

90000 a 10004

Such as the second of the seco

#### LIBRO QUINTO.

### A M. Girolamo Fracastoro Fisico. A Verona.

Molto volentieri ho ricevuto il vestro poema datomi da M. Leonico insieme con le vostre lettere, e molto di buona voglia e con sommo piacer mio l'ho veduto. E come che altra volta un altro esempio di lui toltovi nascosamente mi venisse veduto due o tre anni sono, pure con quella avidità, che arei fatto, se mai veduto non l'avessi, o ferse peravventura con più,

sessendomi esso a quella volta piaciuto grandemente, e perciò estimando si come più emendato mi dovesse eziandio più piacere canest'altra, io l'ho ora e letto e riletto -bit fiate, e ciascuna più volentieri in tansto, che non ho veduto, nè voluto vedere saltro alquanti giorni. Per la qual cosa mi Ipare potervi dire sicuramente, che egli è (di molto maggior prezzo, che voi nol fate pelle vostre lettere, e che a giudicio mio segli è così bella operetta, e così poetica, e così da ogni sua parte ben condotta, e così cara, come altra, che a questo nostro secolo in luce venuta sia. Direi un poeo più oltra, se non fosse, che io ci ho per vostra grazia e per vostra somma cortesia (1) troppa parte. Il primo libro ha molte cose belle anzi tutte, e parmi che scriviate in verso cose tolte di mezzo la Filosofia molto poeticamente e molto più graziusamente, che non fa Lucrezio molte delle sue. E primieramente bellissima particella è quella, nella quale parlate a me, e tanto bene disposta ed ornata, che io non saprei disiderar più da Virgilio. E certo, che io non dico più di quello che io stimo.

Eracastoro nell'avergli dedicato quel suo elegantissimo Poema, e nell'avere con molto la la fatta mensione di lui in tutti e tre i libri della Sifilide.

Wedcte per questo, quanto è quello, che io vi , debbo di tanto e si onorato e raro e caro dono. Nel qu'ile tuttavia due altre volte vi ricosdate di me nel secondo libro i con una delle quali chiudete e finite l'opera. Bel-Ilssima m'e anche paruta tutta quella parte che incomincia, Quare age, ec. infino a quel verso, Ergo si et nostra ec. Ma del oprimo libro sopra tutto mirabile è la (r) Jamentazione, che fate nel fine, ben ricca e piena di quella copia ed abbondanza e vaghezza Virgiliana; che cotanto fa maravigliare chiunque il legge; e in questa la morte di M. Marco Antonio, e ultimamento quelli cinque versi: Illa tempestate, che mi fan credere, che l'anima di Virgiglio ve gli abbia dettati. Il secondo libro veramente ê tutto dall' un capo all'altro leggiadrissimo, e pieno di figure Virgiliane e di vaghezze infinite, forse in qualche parte per cagione della novnà delle cose, che vi sono, e per la varietà delle erbe e medicine, che vi si raccontano, nelle de-11.1

<sup>(1)</sup> La lamentazione del Fracastoro si trova nel primo libro della Sifilide poco lunge dal fine, ed incomincia: En etiam, cen nos agerent crudelia nulla, dove piange con parecchi versi ripieni della gravità Virgiliana la morte di Marcantonio dilla Torre Veronese.

volume terzą.

scrizioni delle quali di gran lunga superate la espettazion mia, e credo supererete quella di ciascuno altro. In questo libro la favola del legno non potria esser meglio pensata, nè starci più propriamente di quello che ella vi sta, nè in più atto luogo posta. Ora per soddisfare non solamente a voi che di ciò mi pregate, ma ancora a me stesso, per la parte, che avete voluto che io ci abbia, ĥo in questa leggiadrissima operetta notate quelle cose, che arei fatto, se io stesso l'avessi composta, e con quello amore medesimo. Le quali saranno aggiunte con questa lettera, ed averanno insieme le correzioni, che io v'ho pensate sopra. Le quali non voglio che vagliano appo voi, se non in quanto possiate vedere a qual parte pieghi il mio o disiderio o giudicio. Voi poscia togliendo da me solo lo avervene avvertito, rassetterete quanto vi parrà da rassettare con miglior lima, che non è questa mia già logora ed inrugginita, e per niente non mi crediate più che vi bisogni. D'alcune altre cose ho ragionato con Messer Franco della Torre, che fia il renditor di queste, a cui, mi rimetto. Le grazie, che io v'ho a rendere io le riserbo a raccogliere in altro tempo, Ora state sano, e tenetemi tanto per vostro, quanto è interamente tutto quello che io sono. A' 26. di Novembre 1525. Di Padova. 

Exclassion of the property of the contract of

The second and the second at

A Messer Girolamo Fracustoro A Verona.

List of out only and the second Rîcevuta"jeri la vostra lettera in risposi sta della mia sopra i due libri vostri, e veduta quella parte di lei, dove dite averpensato di lasciar ne detti libri la favola dell'argento vivo, e giugnere un altre libro agli due, non mi sono potuto tenere di scrivervi da capo e pregarvi, che non vogliate entrare in questa fatica, la quale io non solamente stimo soverchia, ma oltre a ció ancora dannosa. Perció che quando ben faceste che i libri fossero quattro, nonche tre, io per me non vi concederei mai, che il fingere due favole in essi così da ogni loro parte nuove e da niuna antica pendenti fosse altro che non ben considerare a bastanza. Dove quella del legno mi soddisfa ed empie l'animo maravigliosamen. te. Senza che per essere il legno cosa nuova, ella vi sta più propriamente, che non la quello dello argento, che è cosa tritta e ad ognuno famigliare, come sapete. Che dive dite che Virg. fa digressioni ne suoi poemi, vi rispondo, che anco voi ne fate. in questi libri tante, che è bene assai. Benche altro è digressione, ed altro favola del tutto nuova. Anzi Virg. stesso quando favella d'Aristeo, non la finge tutta da se,

VOLUME TERZO! ma la trae e toglie dalle antiche. Da Pindaro non potete trar buono esempio, che è poeta Lirico e Ditirambico, il quale però in tutte le sue opere così diverse non ne finge di nuove, se non due. Del Pontano non parlo, del quale se io avessi ad imitar cosa alcuna, vorrei imitar di lui le virtù, e non i vizi. Questo singer le favole, in esso è così vizioso, che per questo non si può leggere alcuno de suoi poemi senza. stomaco. Oltra che la favola vostra dell'argento, quando anco vi si concedesse. che ella non fosse soverchia, per la insinita imitazione che essa a quella di Virg. non mi piace per se in niun modo. Torno per tanto a dirvi che a me pare che vogliate pigliar fatica a danno. vostro. Nè io saprei lodare, ancora se la favola non fosse in considerazione, cotesto vostro pensiero di farne tre libri, quando. la qualità della materia del poema è così compiutamente da ogni sua parte fornita in due, che tutto quello che vi si arroggerà, non potrà essere altro, che portare acqua alla fonte. Contentatevi, M. Girolamo mio, di quello, che fatto avete, che vi prometto che avete fatto assai: e non vogliate essere voi di quelli pintori, che non sanzo legarile mani dalle loro opere. I due libri senon pieni, sono abbondevoli di modo,... che niente pare che vi manchi o disiderar vilga possa. Ne per tutto ciò, dalla favola dell'argento in fuori, v'è pure un verso non dico soverchio, ma solamente ozioso: Se vi lascerete la favola, ed oltre a ciònvic giugnerete altre cose, non potrete a giudicio mio porvi giammai tanta fatica e tanto: studio, che non sia per parer a dotti 👟 giudiciosi uomini, che abbiate voluto far troppo. In somma per nessuna condizione posso io impetrar da me il concedervi che quella favola non meriti esser tolta di quei libri. Se io dico peravventura più di quello, che a modesto amico si converrebbe. l'amore che io porto a quella opera, e l'obbligo che io ve n'ho, mi fa così parlare. Ho soprattenuto questa lettera per parlarne prima con M. Leonico, e vederne il parer suo. Il quale è in tutto di questa medesima. openione e giudicio, e così a nome suo ancora vi scrivo, quanto è scritto qui sopra. State sano. A' 5. di Gennajo 1526. Di Padova.

A. M. Girolamo Fracastore. M. Girolamo A. Verona.

Ho ricevuto il bello e grande e singolar dono del vostro poema ercico del mal Francese, onorato M. Girolamo mio, ilqual dono m'è più caro stato, che verano altro, che io abbia giammai persequenti tempo della mia vita ricevato o della favora della fortana, o dalla benivolenza plegli umnini. Hollos veduto e viveduto ocone tanto

piacer mio, con quanto dovea vedere e frutto del vostro ingegno e della vostra dottrina de libri, che manderanno innanzi insieme col vostro la memoria del mio nome a cui sono indirizzati quanto la latina ilingua durerà, con illustre e onorarissimo sestimonio e del vostro di me giudiicio, e dell'amore che mi portate; de' quadiadue non saprei dire quel più dolce e più soave mi sia, o di cui fan da me si debba maggiore stima. Vi renderei di cotanta vostra cortesia grazie, se jo parole trovar potessi, che bastassero a ciò fare convenevolmente. Perciò che a peusar di rispondervi con alcun dono e come si suol dire di rimunerarvi, io forza nè ardire non ho. Riserberò adunque e scriverò nel mio animo assai capace ed a ricevere ed a rispondere altrui con amore tutto questo così alto e puro debito, che io vi tengo, e pregherò il cielo, che vi dori vita e prosperità convenevole alla vostra virtù: State sano. Agli 8. d'Ottobre 1550. Di Padova.

A. M. Girolamo Fracastoro.

ene o Quanto io sono più da voi amato, che o peravventura da veruno altro melo miami o en caro mi abbia, tanto ho da resentuamen vostro apiù cara ve apiù adolge les

tera ricevita tra le molte di molti, che a "diesti di scritto m'hanno per la cagione, Elie ha voi mosso a scrivermi conocatistimo "Minio M. Girolamo e costenissimo. Ed era Torse 'così 'richiesto non solo all'amor che mir portate, ma ancora all'usanza e costude vostro per lo addiesso renuto. Che sellio ho da voi altra volta ricevuto il maggiore e più illustre dono ed il più prezioso e più da me estimato e pregiato, the tutti gli altri doni, che io ho giammaf avuti da tutti gli altri uomini, insiememente non sono, il poema dico latin vostro così chiaro e così raro; era verisimile e conveniente, che ie ricevessi anco ora da voi la più amorevole di gran lunga e dolce e soave e cara prosa volgare, che To abbia letta in questa occasione ed a questo tempo. Nè toglie la sua vaghezza il vostro inganno di giudicar di me molto sopra il vero, o di sperar vie più, che io prestar non posso. Che l'uno e l'altro sono e d'ardente amore inganni, e di dolcissima natura segni, siccome in voi e quello e questa sono. Ed io che so di chente somma v'ingannate, non solamente ve ne scuso, anzi vi rendo io di cotesta dichiarazion vostra dell'allegrezza, che avete della mia novella dignità presa, con le vostre soverchie lode e troppo favorevole giudizio accompagnata e mescolata, le grazie tanto au-Cora maggiori è più mmortali, alla cagione, the moste; la voura penna; più che alle

sue note risguardando. Donimi N. S. Die; dalla cui volontà si dee credere, che tutto questo avvenimento sia, tanto della sua grazia, che io a voi possa quanto che sia grato ed amorevole dimostrarmi. State sano. A' 13. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

### A M. Girolamo Fracastoro. Al Concilio a Trento.

Ebbi, Eccellentiss. M. Girolamo mio, le vostre lettere insieme co' dottissimi libri vostri novamente impressi e legati de sympathia et antipathia rerum, e di quelle altre belle materie, essendo io impedito dalle mie podagre di maniera, che io non ho potuto essere, siccome io disiderava, l'apportator di loro a N. S. 'nè al Reverend. ed Illustr. Farnese. Tuttavia senza dimora mandai al Reverendis, ed al Rever. Mafei i loro libri, pregando il Mafei, che di man sua presentasse in nome mio a N. S. il suo, come fatto ha. E parimente a tutti gli altri ho fatto dare il suo, da quello di M. Andrea da Pescia in fuori, perciò che esso non è qui, ma a Pescia, dove però sarà mandato il libro da un suo con una mia lettera a lui Mi rállegro con V. S. di questa così bella ed onorata fatica vostra, la qual vedo sarà con gli altri bellissimi parti del vostro ingeguo ad eterno onore

LIBRO OTINTO! del nome vostro. E piacemi che non abbiate dimenticata la poesia, perché siate invecchiato assai, siccome l'ho dimenticata io, che non mi ricordo quasi più d'aver mai fatto verso alcuno. La prima volta, che io esca di camera e parli con N. S. gli ragionerò del libro vostro e di V. S. e farovvi mandare quello, che S. Santità me ne risponderà. Il nome vostro è molto grande e grato ed onorato in tutta questa corte, anzi in ogni parte, dove siano buoni e dotti uomini. Il quale è anco alquanto fatto maggiore per conto dell'onorato e Reverendo luogo, dove ora sete. Sarete contento raccomandarmi a quelli Reverendissimi ed Illustrissimi Signori Legati tutti e tre Signori miei osservandissimi, ed a salupare a nome mio il Magnifico e buono Messer Luigi Prioli, e il dotto e pio e santo Roeta Messer Marco Ant. Flaminio. A' 20. di Maggio di natal mio. 1546. Di Roma.

## Al Conte Giovanni Antonio da Collalto. A Collalto.

Voi vederete per la qui rinchiusa lettera di M. Lampridio quello, che egli scrive, al quale per l'amor, che io gli porto, non posso mancare. Di che ho voluto mandarvi Francesco mio staffiere a posta, ac178

ciofche se potrete mandare a.M. Lampridie quelli denari. de quali egli dice s comogliste mandargli a me per costuit possime Taylo? Che saranno ben dati sechio incomtanente gl'inviero a Roma. Quando nin Possiate saro contento mi facciate intenden quello, che io gli arò sopra cià a lseli vere. Il qual M. Lampridio per essere quel La rara persona, che egli è, merita esquit agevolato da ciascuno. Direi alcunancesa plu offia, se ciò non fosse, che worlerd Conte Manfredo Vostro fratello lo contros te vie meglio, che non fo ro, ed avereum plamente con lui meritato. Voi mis rimatiderete questa medesima lettera di Ma Lanpridio. Dogliomi oltre a ciò con voi grandemente della morte del Conte Sertorio vostro fratello. La qual perdita per la sua viriù e valore meritamente dee essere suta grave ad ogni buono Italiano. N. S. Dio compensi questo danno con alcuna equiva-Iente prosperità e felicità alla illustre casa e famiglia vostra. State sano. A' 29. di Nevembre 1525. Di Padova.

Al Conte Manfredo de la la collation de la col

dibirovalnio. Malujarvi con questa lettera, e ricordaryin che in vi sono quel buon frasullage chaning Roma m'avete conosciuto quando etàvapio lamendue d'un medesimo hig. service Oltre a ciò vi raccomando la bisogue del detto yostro, molto più che mio, MacLampridio, verso il quale vogliate mandinere a disendere i vostri medesimi benision. Che so che siò che egli ha in coteste contrade, egli I ha da voi. A V. S. mi proffero odo raccomando, dolendomi parimente con vai della perdita del Conte Sersorio, quanto si conviene alla nostra amiata State sano. A' 29. di Novembre 1525. Dis Parloya. Services 17 ist Cource Sertorio suz al A. M. Niccolò Ardinghelli. stee orozzo & A. Padova. grave at the secondarian It. S. Die 2260 Quella voce Duploma, è ancora pune digesti nuovi nel libro quarantesimo. Ad legem Corneliam de falsis, Capite, Eos qui inter se diversa testimonia praebuerint. Dove dice. Qui se pro milite gessit, et illicitis insignibus, usus est, vel falso Duplomate vias commeavit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est. Per la qual cosa conferendo questo luogo con gli altri due, che io vi mostrai, si può cre-

dere, che, pure Duploma sia eziandio una lessera e fode del Signore pen la nuale si VOLUME TEREO.

dovea comandare a ciascuno, per dove colui avesse a passare, che lo agevolassero di cavalli, o di navi, o d'altre bisogne del cammino, per andarne rettamente. E sia quella V tolta pure dal Greco y, che si volge nel Latino così, e dicesi Duo, in vece di dire Dyo. A V. S. ed al mio M Giovanni mi raccomando. A' 28. di Gennajo 1526. Di Padova.

## A Messer Ermete Stampa. A Padova.

Se io desiderai già per altre cagioni; che voi prestaste il vostro favore a M. Vincenzo Catena nel conseguimento della lettura, che egli cerca, ora il disidero in molti doppi, poscia che il nostro Signor Ridolfo Pio per sue lettere a me il racco manda così caldamente, come voi vederete qui dentro. Per la qual cosa con tutta la forza del mio a voi inclinatissimo animo vi priego a mandare innanzi lo incominciato lavoro della vostra cortesia ed amore verso me , che certo io lo riceverò da voi a molta grazia, e resterovvene di tanto tenuto, quanto vedete che io debbo disiderandolo sommamente. Avanza che io mi raccomandi nella vostra buona mercè, e vi ricordi che io vostro sono. Agli otto di Maggio 1526. Di Villa.

A' Fratelli di M. Federico da Ogobbio. Ad Ogobbio.

Vorrei potervi dare miglior novella che io non posso, ma poiche la condizione umana è tale, che a noi bisogna ricevere gli avvenimenti della Fortuna tali, quali ella ne gli manda, vi fo intendere, siccome il vostro e mio M. Federico è perito in mare rompendo la nave, sopra la quale egli era, per fortuna d'intorno a Retemo, città di Creti, ed insieme con lui sono peiiti quaranta uomini, che sopra la nave erano. È stata fatta diligenza da M. Girolamo Cornaro compare di lui del suo arnese non s'è potuto ricoverar cosa niuna. Visconforto a portar questo caso pazientemente, accordandovi col volere del cielo. Dogliomene nondimeno con voi tutti, & tanto più, che il poverino era in un traffice, che certo gli sarebbe stato d'onore e dutilità grande, se N. S. Dio l'avesse lasciato în vita. Se io per voi son buono a far cosa, che vi piaccia, mi vi profero di buonissimo animo. Mandando voi a Roma a Mons. lo Cardinale Egidio, al quale io ho scritto di ciò a benificio vostro, mi rendo sieuro, che egli darà ad alcun di voi o de' vostri figliuoli il Canonicato, che fu di M. Fedevolume renzo! rigo. State sani. A 27. di Maggio 1520. Del Padovano.

A M. Bartolommeo Alessandrino ; S Segretario di Monsignor Legato: A Vinegia.

Mons. Legato sopra la bisogna dei Novalimiei parenti e fratelli nella sua lettera. It in questa solo vi priego, che se mi consiscete buono a poter giammai per voi cossi che vi piaccia, e se sapete che io sia di grato animo, vogliate contentarvi, che Monsi vostro mi conceda il dono, del quale io il priego nelle mie lettere. Il qual dono potrete porre a tutto quel credito, che vi piacerà d'aver meco, che io mi ve ne fo debitore già da ora. Non posso nè potrò a tempo alcuno aver da voi cosa più cara e grata di questa. State sano. A' 17. di Settembre 1526. Di Padova.

A Winegia.

Ho veduto la vostra risposta; e parme che solo ho da dolermi che più per tempe p non vabbia scritto. Perterollo di par zionza, quanto a quello, che frastornar non può perciocchè è già fatto. Ben vi priego che vi piaccia per lo innanzi non dar più favore alcuno agli avversari de' parenti miei, se essi<del>nye pe</del> ricercheranno, che certo sono del sh Il qual piacere potrete pormi a quanto debito vi piacerà, che a tanto mi sottoscriverò volentieri. A Mons. Legato non avviene che io dia altramente noja con mie lettere. Sarete voi contento raccomandare, e me e i detti miei parenti a 🥾 S. in mia vece, degni per le loro virtù d'essero nella buona sua grazia, e in tanto raccomendargliele, che S. S. si disponga ad syergli per cari. State sano. A' 24, di Settombre 1526. Di Padova.

siq A M. Romulo Amaseo.

sh che A Bologna.

li a wisa ili

ರ ತಮ್ಮ

Per la morte del Bezicco, Mons. Boldù ed altri vostri amici hanno operato, che se vorrete accettare il venire a questa lettura, a voi sarà dato tutto quello, che avea il detto Bezicco, ed alcuna cosa più Egli avea cento fiorini Quantunque per eltro buono ordine, che s'è posto, potrà essere, che quelli Signori passeranno in onorarvi ancora più oltra che io non dico. Selo bisogna che vi lasciate intendere, se essendo condetto sete per venirci. E di

questo basterà che ce ne scriviate una par rola, tenendovi certo che quanto ci scriverete sarà secretissimo. Dico questo per li rispetti, che io so vi debbono muovere a non voler che si sappia che voi cerchiate questa condotta. Quantunque voi non la cercate, ma ella v'è proferta e voluta dare. il che acciò che paja ben fatto senza consentimento e saper vostro, ed anco acciò abbiate escusazione con cotesti vostri Signori si aggiugnerà nella condotta vostra. che essendo voi suddito di questa Signoria. siate astretto sotto pena di confiscazion de' vostri beni al venire, e così nessuno. vi potrà riprendere. Però vi mando io un mio staffiere a posta con queste lettere, affine che egli mi rechi da voi risposta. Vi ricordo il buono aere Padovano ed il reo Bolognese, la grandezza di questo studio. e la quiete, il guadagno, che senza dubbio farete qui maggiore, il titolo più onorato. e forse gli amici vostri, che peravventura sono qui più amorevoli, che quelli non sono, che costì avete: le speranze vostre Romane non si perderanno con mandar quando fia tempo uno de' vostri figliuoli a quel Signore, che potrà farvi del hene, se esli vorrà. Datemi risposta, e ricordivi, che le occasioni sono da pigliar, quando vengono e pigliar si possono. Se una volta ritornerete qui, non vi mancherà in brieve migliore stipendio e miglior ventura. State

Mad. Violante. A' 23. di Settembre 1526. Di Padeva.

## A M. Cristoforo Cernota. Ad Arbe.

Gratissime mi sono le vostre lettere state. per le quali e così afforevolmente vi dolete meco della morte di M. Bartolommeo mio fratello, e così prudentemente me ne date alla pazienza e consiglio e conforto. Nell' uno certo avete ragion di dolervi, che avete in lui perduto un huono amico e fratello, dal quale eravate ed amato ed onorato al pari d'ogni suo più congiunto e più caro: dell'altro vi rendo molte grazie, massimamente perciò, che io non ho conosciuto in me quella prudenza in questo mio dolore e perdita, che voi per vostra cortesia mi date, anzi ho avuto mestiero di confortatore tale, quale sete voi stato, che m'avete recato quella medicina con le vostre lettere, che si potea darmi più profittevole a questa ferita. Torno dunque a ringraziarvene più d'una volta, 🖝 priego il cielo che a voi conservi i vostri, e ad essi voi, quanto più lungamente disiderate e l'uno e gli altri. Ho avuto piacere assai, che m'abbiate trovato il cane morlacco, del qual mi scrivete. Anzi vi priego ad usar diligenza di farlo portare in Vinegia a mano di M. Giovan Matteo mio nimarine and

pote, come dite, al quale he già di ciè parlato. Similmente aspetterò le aciamita volentieri, e sentirovvi abbligo e dell'una cura e dell'altra. Conviensi che io mi vi proferi ad esser quello, che v'era mio fratello. La qual cosa io fo di buonissimo animo e per piacer di lui, se egli queste cose sente, e per merito vostro, e per debito mio. State sano, ed usatemi in tutto le bissogne vostre senza risparmio. Di Padova all'ultimo di Settembre 1526,

## A M. Cristoforo Cernota.

r · seame T

Ho ricevute lo sciamito, che m'avete mandato, che è stato braccia venti. Vi rendo grazie della fatica. Rimandovi lo scripto vostro delle lire novantatrè, le quali m'eravate debitore, e benché il detto sciamito non le vaglia a pezza, pure volentieri vi rimetto ogni cosa, che rimanete a dovermi dare, se bene ciò fosse di maggior some mag che egli non è Anzi vi priego a temermi per vostro e ad usami, dove ver diste che io sia buono a far per voi che sempre vi gioverò e piacarò valentigri. Que sta leucra ivi sia per fede papegno dell'a mors che io vi porto, e del mio anima versouvoim State o sene month tuttanta sign stra famiglias e fatemi alle solte con vostra

TIRNO QUINTO. lettere certo del vostro stato. Di Padove, At 24. di Giugno 1527. Contail nie na

A Firenze.

ir im to M. M. Alessandro de Pazzi. 110.

Ho veduto M. Giovanni vostro figliuolo con molto piacer mio. Dal quale e sono stato visitato a nome vostro cortesemente: ed ho avuto le vostre lettere, che mi sono sute gratissime. Egli ben dimostra esser nato di voi non solo nel volto, ma ancora in quella parte, che più si dee dir nostra, l'animo e la virtù ed i costumi. Stimo abbiate ottimamente fatto ad averlo a questa città ed a questo studio mandate. E come che debole patrocinio possa il mio ussere, del quale dite prendere sicurtà e fidanza per lui, pure îo gli ho proferto e la mia casa, e le cose mie, e le forze tutte, e me stesso, che sono già buoni anni vostro. Ne maggior pracere potrò io in questa sua dimera e stanza ricevere, che sentire che egli si vaglia di me senza risparatio alcuno losin tulto ciò, che da me potrò convegere poter fare a soddisfazion sua ed a profino del suo studio, non aspetterò esseve da lai richiesto. In quelle cose che io supere per me Adnii potro, scrivetegli goi che egli domesficamente e arditaménte usi la mia casa ed Processo poter sino poter suso di nuovo

appresso di voi gliele profero e dono. State sano. Di Padova. A' 21. di Novembre 1526.

#### A M. Alessandro de' Pazzi Ambasciator Fiorentino. A Vinegia.

Mentre io pensava di salutarvi con due versi, e proferirvi tutto quel poco, che io sono, ed ecco che voi mi salutate con le vostre umanissime lettere proferendomivi con molta cortesia, il che io ricevo volentieri. ne mi pento essere in ciò da voi e prevemuto e vinto, per dovervene io sentir magglor Pobbligo. E ringraziovene quanto io posso lil' più pregandovi a servirvi di me siccome d'uno, che buon tempo fa è vostro. Io sento molto piacere della venuta vostra alla mia Patria, e della autorità che voi v'avete recata dalla vostra, la quale veggo, che sa molto bene eleggere i suoi ministri: quello, che il più delle volte non sanno far le repubbliche. Quanto alla Elettra vostra io l'ho tuttavia nelle mani. Riserbomi a dirne quello che me ne pare, come io l'abbia fornità, e forse a bocca; ed in ogni modo con quello amore, con che vorrei che voi mi diceste il parer vostro nelle mie cose. Aspettero ancora P E dippo che mi promettete. In questo mezzo mi godero il vostro M. Gio. della cui vil

tù e costumi assai con voi mi rallegro, che sete padre a si modesto e genul figliuolo. State sano. A' 21. di Febbrajo 1527. Di Padova.

#### A M. Alessandro de' Pazzi. A Vinegia.

Ho veduto la vostra Elettra con quello amore, con che vorrei che ognuno vedesse le mie scritture. Sopra la quale poscia che voi così caldamente mi richiedete, che io vi dica il mio giudicio, dico che io ci ho veduto di molti bei luoghi e con molta vaghezza rapportati nel latino, che doveranno grandemente piacere a chiunque con diritto occhio gli leggerà. ed a me sono piaciuti mirabilmente. E vero che in molte altre e molto maggior parti io vi disidero più cura di quella, che a me pare che v'abbiate posta, e più studio e più fatica. E per questa cagione crederei che fosse ben fatto, che non la vi lasciaste uscir di mano con questa faccia, che ella ora ha, ma cercaste d'abbellirla ancor più, prima che ella veder si lasciasse da chi grande amico vostro non fusse: Nè è, che io non sappia quanto malagevole cosa sia il far Sofocle latino a verso per verso, che possa piacere. E perciè non loderei giammai ad alcan mio amico, che pi-

VOLUME TERRO! gliasco cotali imprese. Ma so ancora quani to gli nomini più volentieri vituperano le cose non belle, che essi le difendano, o iscusino con la disagevolezza, o angora con lo essere poco possibile che ggni verso bene risponda. Questo è il mio brieve avvertimento sopra la Tragedia tuttan dettovi, se non con molta scienza, als meno con infinito disiderio dell'onore e della gioria vostra. Quanto poi alle altra cose particulari per lei, che non sono pers ciò melte, ne ragionerò col vostro M. Gio, quando, egli ritornerà qui. State sano tos riputatemi molto vostro. Di Padova. Al priz mo di Marzo 1527.

A. M. Alessandro de Pazzi.

Duolmi grandemente, Sig. M. Alessame dro mira, che V. S. la quale io sperava do vesse fare in queste parti molto lunga differa, così tosto si sia per partire, come miratrivete; e tanto più mi duole, quanto di per la mia sciagura meno v'ho goditto di pello, che e si conveniva al huono ed ogginsi antico amor nostro, ed io in para de mia ho tutto questo tempo disiderato. Mondimeno perche queste son cose della diruma, la quale il più delle volte, meno di di quello, che altri più corca a por la male di quello, che altri più corca e por la male di quello di questa stagione è tanta a che eglimbo è da pigliare a male, sa gli antici ci solo veder non si possono, io procaccio

ro di darmene pace, racconsolandomi di questa perdita con la cortese lettora, che m'avete seritta, la quale è sì dolce, che basterà a tor via l'acerbità, che questo avvenimento di non vaver potuto vedere m'ha fecata. Afla quale rispondendo io, primiefamente vi ringrazio dell'onore, che mi fate cof salutarini e profferirmivi così ami-Chevolifiente: Come che questa ultima parde hon era ogginai necessaria tra noi che 10 Ho da molli anni in qua voi per mio siccome io di voi sono. E come che anco non bisognava che voi m'invitaste al perseverar mella nostra amistà. Pure questa cura che ne prendete m'è cara, che mi dimostra voi essere di questo animo, poscia che da me il ricercate. Poi vi fo intendere che se rimanderete il vostro Gio. al primo tempo qui allo studio, come dite di voler fare, io m'ingegnero di ristorare e compensar verso lui quel tutto, in che io con voi mancato sono. La quale ammenda tanto più volentieri farò, e di migliure animo, quanto i suoi laudevoli costumi e la modestia e la molta virtù, se holts può in fanciullo essere, meritano che Ton pure io che l'ano come figliuolo. ma ciascuno quanto si voglia londano gli por non solo amore, masanco civerenza. Della morte di M. Antonio vostro fratello flou iderò a V. Sig. conforti, ne cercherò di Pacconsolarvene l'altrainente, supendo che velle de per natura prudette e per udottripe er solo veder nea si possano, io procaecio,

filosofo esper isperienza oggimai avvezza a tali perdite. Solo dirò, che a me pare, che chiunque a questo tempo muore, egli si lievi da: un malvagio e torbido e traveglisto escolo s' meli quale podo di lieto aper. ran si pad di vedere , o di dolor pro di care e dialifat purte logai cosa eldi-malige conie e d'amaritudine e dividispettire bien no. Ben vi priego a valervi. disthe (lsenge) risparmio alcuno, dove conosciate che io sia buono a servirvi. A cui disidero e felice ritorno alla Pariali ed in local luogo piena e lunga prosperithin Se in Firenze a M. Taddeo Taddei ed a M. Pierfrancesco, e Giovanni Borgherini voi mi raccomanderete, ciò mi fia molto caro, ed a M. Andota Bobaldi, uno degli antichi amici, che io in questa vita m'abbia. State-sano. Div Padova. A' 143-d'Aprile 1528. at the same ting

State of the state English Same 200 A.M. Bonaventura Orselligg of one il Secretario di Monsignor Bajus assuro greek which a Minegia. we want li onem for the contrattion of the manufactor of prish larger quel to a la la le jour el prosente

he lo be formito in quest ora , a seno align le adae della notte pidi leggere il cosmo Li-o viorvelgate. Espec quellos che io testimathe posso; per niente egli non è traduzion dela Boccaccio, anzi è di persona miolio lontago. na dalla vaghezza dello stile di lui, e dai suoi costumi e maniere dello scrivere. Ol-Ĉį.

Bendes Vol. VII.

are a questo pare scrittura più antica, che non fu il Boccaccio. Perciò che è piena di vocaboli già tralasciati da gli nomini di quel tempo. Vi ringrazio della cortesia usatami e rimandolvi con questa lettera. Sarete contento fare che io intenda se l'arete avate, e di raccomandarmi a Mona vostro. ed al Sig. Cesare. State cano. A' 17. di Febb. 1527. Di Padova.

#### Al Maestro della Libraria di Santa Giustina. A Padova.

Il vestro Temistio è state in casa di Mons. Cibò, come prestato. Ora non y è.: più; ma è in mano d'un gentile uomo di Vicenza, il quale io non conosco, come che io sappia il nome. Potria però essere, che io potessi un di adoperare, che esso tornasse alisno albergo, dal quale mala mano il rimosse, siecome m'è anco stato detto e confessato senza tormento. Se voi darete quel libro di l'altr' jeri al presente mios mussaggieros, fia benissimo dato a ed io ve na sarô buon tenditore e la haronne 🖂 obbligo al Sig. Abate, al quale N. Riverenza min raccomanderà e profferirà. Di Padova. A. di Marzo 15a7

We to all the this which is spirit which the the committee that destines a minute with Bembo Vol. VII.

ATOM FOR THE

rote Hay a

வர் ச அரச் க

, o. . A. M. Agostin Gonzaga. A Mantova. en a single

-nsutis arma, 1937 H. Sig. Ercole, Sig. vostro, e certo encoromio, non solo perehè è nato Signoze., oma moltospiù perciò, che eglissi veato e fregia da se stesso di quegli ornamenti che io sopra l'altre cose tutte onore, sarche fanno gli uomini ben degni d'essere siegli altri uomini Signori; prese a miei prieghi M. Francesco Bellino nella sna famiglia. Il qual Bellino tanto predica quel Signore e tanto l'ama, che ha fatto me ancor più acceso nell'amor di lui, che io non era, ed era poco meno di quanto si può essere. Tuttavia ricercandolo io della vita, che egli ora tiene, e de' suoi studi; sì come colui, che disidero, che egli non si fermi, che sarebbe peccato grandissimo; ma vada innanzi di di in di là dove lo chiama la sua stella, che gli ha donato essì chiaro ingegno, trovo, che egli è in compagnia bene onorata del Maestro del Sig. Ercole, ma di qualità, che egli poco può attendere allo studio per cagion degli esercizi, che in quella Camera si fanno, i quali quantunque sieno per lo più di lettere, pure a lui tolgono la quiete e l'ezio particolar suo. Intendo oltre a ciò, che egli è stato posto a quelle tavole, tra le

anali il suo mondo e levato animo più perde, che il corpo non acquista. Perchè ho voluto pregar voi, che per amor di me, che vostro sono, vogliate pigliare un poco di cura, in fare che nell'una e nell'altra cosa M. Francesco abbia da potere alquanso più riposar l'animo. Perciò che se questo fia, egli potrà meglio e più vivamente intendere a suoi studi. Il che tutto risornerà a più onore del Signore Ercole, a cui esso gli ha dedicati. Voi sopra tutto pigliate in ciò via, la quale in nessuna parte possa offender l'animo di S. S. il quale io nondimeno stimo che sappia poco di queste particolari bisogne de suoi, sì cume avviene nelle grandi case. State sano. A' 7. di Marzo 1527. Di Padova.

# A M. Ferriero Beltrame. A Vinegia.

Vestra Sig. sia contenta a far quello; di che vi pregherà Mons. de Rossi, ance in parte più volentieri, e più vivamente per amor di me, che ve ne sentirò altrettanta obbligazione, quanta farà egli. Anzi pure, per dir più il vero, io a voi rimarrò tenato e obbligato di tutta la somma, e così farete due crediti con una sola cortesia. State sano. Agli 11. di Maggio 1527. Di Padova:

ر الإنجاب في الحال مع الوقلامية في المحتور لكم ال**ات**ف الأفعا

# A M. Girolamo Cittudino,

Non ho prima fatto alle vostre letters risposta, molto oporato M. Girolamo mio. Idiquali lettere mi recarono i due leggia: dri Sonetti vostri; perciò che in quella nedesima ora, che io le ricevei, conventi cavalcare. Ora che ritornato sono, vi rispondo così: primieramente, che troppo nel vero debbo all'amore che mi portate, poscia che pure volete il mio giudicio sopra le colte ed eleganti composizion vostre. Dappoi che a me pare clie le rime vostre non abbiano di mio nè d'altrui risguardo mestiero, e possono da se andare dove lor piace, sicure che non incontreranno chi ragionevolmente biasimar le possa. Par re acciò che ci si ragioni alcuna cosa sopra, dico che io non mi ricordo avere alrra flata letto quella voce Celeste posta per voce, che da se stia, siccome sta in quel vostro verso Al bel del suo celeste. anzi per voce, che sempre ad altra voce s'aggiugne. Della qual cosa se voi n'avete esempio, ciò bastar vi può. Se non l'avete e volete averla così posta con l'autorità della vostra virtù, anco so, che sempre fy conceduto a grandi uomini il trovar nuove cose con giudicio e con modo. Le altre parti di quel sonetto, con tutto l'altro mi Mao grandemente piaciute, e ringrazion

LIBRO CHIMPO di questa cortesia, e del credito che mi date, il quale, se non nare soverchio a voi. che molto amate, parra peravventura agli altri, che più dirittamente mirano da Amore nost accupati. State sange e raccomundatemica Mons. di Bajus, quando il rivedere: te. edokl nostro Sig. Cesare, ed a Mic Vang galista vostro fratello. A'23. di Maggio, 25 374 Di Padova. I id one cavalence. One . he apartition some, ve grapour do casi : . objectianecen de trappo necu Als Conte Marco Antonio Lando oray. rides, orning, mio Compare, our edo alos le volte et carans A Piacenson pe etlos el Dappoliche eine geleiche keinen vosure abranger mater's so one the enertide non ovot Vorcei, Signor Compare mio ocho goi zon usaste meco questi uffici, che usar vi vergo, di mandarmi doni fuori del gonyes nevole all'amistà nostra. Che came che jo abbiacil Conte Agostino qui in casa migo che e vostra e sua è, non perciò yogliq; che pensiate di far queste cose. Io, la Dio merce; posso tenervelo se non casicablion? devolutente ed oppretamente, come pergye ventura sarebbe alla condizion di lui fichie sto a almeno di maniera, che ne ada asso moncherà nessuna delle necessario coseg mècgli sopravanzeranno de non bisognovoli. Onde dubitar noncsi potracche geglige divenire abbia troppo dilicato, il che suele essere il ipeggio a giovanetti, come e egli-Resorgations of reduce decomposed in the

ps you we tereo.

la mis casa non altramente, che se eglis mi fosse figliuolo. Ed io tanto piacere ho di vederlomi qui, che questo piacer mi soddisfa per tutto l'oro, che voi poteste mandarmi. Dunque siate pregato a non far prin meco a questa maniera. lo per questa volta ho accettato le due ruote di cascio ed i prosciutti e le salciccie e le lingue e la codognata, che mandato m'avete, per non vi dar noja non gli pigliando. Ma se farete più così, io più non arò questo rispetto, non accetterò cosa, che mi mandiate. Nè anco rimanderò il Conte, se non dotto. costumato non dico, che egli è già costumatissimo. Di cui non voglio, che V. S. si pigli un pensiero al mondo. Perciò che se io a me stesso non mancherò, nè a lui mancherò altresì, il quale io amo poco men di quello, che amate voi, e la Signora mia Comare. A cui mi raccomanderete e attenderete a star sano. A' 28. di Maggio 1527. Di Padova.

## A Cammillo di Simone. A Bologna.

Ho veduta e letta la tua bella e lunga lettera molto volentieri, e parmi che tu sia già fatto valente assai secondo la tua brieve e picciola età, e lodoti che hai hen poste le tue fanciullesche giornatelle, e che oltra che sai scrivere latinamente, fai an-

sora assai bella e formata lettera. Ma vedi che non ti paja sapere perciò assai, e che veglia non ti venga di fermarti, o di non passar più oltra, se non lentamente, che nulla fatto aresti. Anzi ti sia sprone a farti andare ancora più veloce per lo innanzi, il vedere te aver fatto buon viaggio per lo addietro, e che sii camminato questi tuoi primi anni profittevolmente. Perciocchè così fanno i buoni fanciulli, che vogliono divenir prodi uomini e dotti, ed onorar la casa loro, e rallegrar di se i loro Padri e le loro madri, siccome dei por cura e studio di far tu sopra gli altri, che sei cotanto amato da' tuoi, e cotanto adagiato ed ajutato, acciocchè tu apparar possa le buone lettere, e crescere in costumi ed in sapere non meno che in persona ed in età. La qual cosa acciocchè io saper possa se tu la farai, voglio che tu mi scriva spesso latinamente, siccome hai fatto ora. In questo mezzo saluterai Mad, tua madre da parte mia, ed il tuo maestro. Tuo Padre che venne a me malato, ti rimando io sano e salvo, che sia portator di queste mie lettere a te, siccome fu a me delle tue. Sta sano. A' 4. di Giugno 1527. Di Padova.

TOD

oi all and A.M. Leonico.

A. Padova.

Suc Suc

-rog To storguismon senza qualche frutto di espesta dimora. Ma ci sto con alcuna paura che quel poverino di M. Fabio sopra la finga di suo padre da Roma abbia d'intorno calla sua destura assai di quello, che cgli non vorrebbe, per la molta importunità edegli avversari suoi. La onde io vi priego alli essere contento di pigliar questa fatica -per me ora, che altra volta ne piglierò molta maggior per voi, di raccomanderlo con la vostra ben meritevole autorità con ciascuno al nostro Mons. Stampa, e pregar S. S. che tanto più il voglia avere ora ben riposto sotto la sua protezione e grazia, quanto meno sarebbe per lui a questo tempo cader di quella sua lettura e grado: aggiugnendo in ciò a favor suo quello, che saperete molto meglio dir voi, che io scriyere. Nè dico io già ciò, perchè io crada she bisogni con Mons. Stampa, il quale sa e guanto io questa cosa desidero, e quansonogiustamente la desidero, e quanto io mi soglio fida e nell'amor suo. Ma dicolo perciò, che l'amore che io a M. Fabio porto, mi fa d'ogni cosa temero, ancora che io non sappia ben dire di che io tema, o perchè. Vorrei aver fatto per Mons, Stampa alcuna cosa di qualità, che io meritassi molto con lui, acciocche più

sicuramente io il potessi pregare, che io non fo; ancora che il grande amore, che io gli porto, e la molta estimazione, che io fo della virtù e valor suo e di quel suo prontissimo e soavissimo ingegno, ali porgono molia baldanza, e molia fede di poteare assai con esso lui ancora nol meritando. Ma quello, che io peravventura men posso per me, ragionevole cosa de, che abail possa col favore e col mezzo di voi. a eui, nessuna cosa si può negare. Ma io ami distendo ogginai più oltra che alla dimestichezza di tutti e tre noi non s'acdouviene. Perdonatemi ed amatemi e state sano. A' 14. di Gingno 1527. Di Villa. BORDING TO THE RESERVE OF THE SERVED IN ADDRESS OF

nod vice of the second and the second of the

البرية والأواف ال

**ទ**្ឋាន ភូមិ ខេត្ត បាន ខេត្ត ស្រី

Scrivo a M. Giovan Matteo, il qualiso essere molto affezionato di voi, che vi prioghi a pigliare un poco di carico di dire im Gollegio cinquanta delle vostre grate e comodate e vive parole a sostentamento della giustizia, che m'è stata rotta e guatia sconciamente in quello, che egli vi dirà. Alla qual cosa fare anco io vi priego con quella confidenza, che mi dà e la virtir e la cortese natura vostra, a rimanervene molto e molto tenuto e ubbligato. A voi proferendomi in tutto quello in che ie

202 VOLUME TERRO.

fossi buono a piacervi. A 9. di Luglio 1527:
Di Padova.

## A M. Jacopo Buonfiglio. A Vinegia.

Non credea darvi tanta fatica per la bisogna mia d'Arbe, quanta veggo che, io vi do, per quello che mi scrivé il nostro M. Giovan Matteo. Ma poiche così è, io per me son molto contento accrescere l'obbligo, che io v'ho, a tanta somma, e parmi avanzare, quanto più tenuto vi sono, sperando di soddisfare un di o con l'opera, o con l'animo, col quale m'ingegnerò non essere da voi vinto, se pure con l'opera voi mi vincerete, che non può quasi essere altramente. Ma lasciando questi conti da parte, io di tutto I cuore vi ringrazio delle vostre molte fatiche poste per me, e vi priego a tenermi per molto vostro, poscia che io vi tengo per mio, il quale abbraccio infin di qua. A' 24. d'Ottobre 1527. Di Padova.

# A M. Jacopo Buonfiglio. A Vinegia.

Troppo sete ed amorevole e cortese, Eccellente M. Jacopo mio, poichè così,

non dirò umanamente, ma profusamente in amore mi rispondete con le vostre lettere. Alle quali sa Dio, che io non so che dirvi, così mi richiudete ogni passo, al quale io volgere mi possa, e mi levate ogni materia da potervi far risposta. Per la qual cosa ho preso a tacere estimando che per avventura così mi verrà meglio fatto quello. che io disidero di fare, e nol posso, che è di dir molto. Perciocchè voi, che sapete dir bene sopra gli altri, immaginerete che io abbia taciute quelle belle cose, che voi areste saputo dire, se in vece di me stato foste. E così v'arcte voi stesso fatta per me la risposta, alla quale saper fare io in mille anni pervenuto non sarei, ringraziandovi nondimeno di ciò in queste carte, secondo che io so il meglio e più vivamente, ed affermandovi, che io reputo questo obbligo dell'amor vostro, che con sì onorate parole mi scoprite e mostrate di portare, in altrettanta somma, di quanta e quello dell'opera e della fatica, che ponete nelle cose mie. La qual fatica è tanta, quanta io non mi pento già che sia, per conto del mio esservene tenuto, ma si bene perciò, che io non vorrei esser cagion di darvene cotanta, come io fo, sentendovi massimamente per la vostra professione sì occupato, che non potete senza molto disagio e sinistro spendere poche ore in una sola cura, non che molte, come avete per me speso, e tuttavia spendete.

VOLUMB , TERRO. Ma di ciò non più. Quanto al Bernardo, io non so d'avere scritto a M. Giovan Matteo. che io voglia essere pagato del grano, a quanto esso vale ora, Perciocche non l'ho anco nell'animo, che non sono così cupido d'avanzare. Ma si bene che io volez cheldome io avessi ad esser pagato si vedesse lani, dove ancora non è stato fatte atth aleung, per la qual cosa cetesti Signer zi Auditorii non hanno potuto sospenderei Envereio disideravanio, che non essendo stato a attomalouno latto, qui, la sospension fossellerate and regli venisse o mandasse qui ordove vsono de terre, a dove si fa il giudicio. Che poi qui fatto torto gli sana potrà javer rigorso, alle loro Signorie Ma servitto torto non gli han a che sing cost pendere? Obblazione non bisogna, siloya ponesiatratta del prezzo. Venga (usio e grafa ti qui del prozzo, che egli troverà che io non sono più avoro in pigliare, che egli si sia in dare, ne più diligente in cercar parte del mio per giustizia, che egli in negarmi ingiustamente il tutto, e in procurar di non darlo. Questo è quello, che io vorrei. Tuttavia do a voi libertà, dilipotent fare, comervic parria che sie debbat. Cheli dia tutto mi terrò e pago e cont tentos Statos and. Aldua di Novembre 35276 le all amond ed an or questo, chellift if questo vosito cortese ed alto animo vi rendo immoriali grazio. Alla seconda parte, zgriyo a M. Carlo Cappello, quanto vai

A Vinegia. Some in the Market and the Market and Market

Rendovi quelle grazie, che io dellibo della proferta, che mi fate. La qual proferta certo m' è cara, e sorà cagionel, che forphi arditamente procaccierò disminularo monazi il disiderio mio. Il quale serbene fon mi succederà, l'obbligo' mio a voi sarà nè più nè meno tale, quale sarelbe, le ogni cosa fatta mi venisse. Voi sete di quegli amici, che non si trovano a que sall'appare fire molte più onorate proferto metra, che non son queste, che il vostro antiho merita potere ogni cosa. State sano alla comi cosa.

A M. Calcerano.

A Vinegia.

Non rispondero, M. Galcerano mio, alla prima parte della vostra lettera altro che questo, che io vi disidero la fortuna eguale all'animo, ed ancor questo, che io di questo vostro cortese ed alto animo vi rendo immortali grazie. Alla seconda parte, scrivo a M. Carlo Cappello, quanto voi

VOLUME TEREO.

vedrete, e commetto a M. Giovan Matteo mio Nipote, che faccia in ciò tutto quello, che voi gli direte. Al quale però non bisognava, che io cosa niuna commettessi. Perciocchè essendo egli venuto qui l'altr'jeri, con molto suo dispiacere mi ragionò la hallottazion della sua Quarantia ultimamente fatta nel piato vostro, affermandomi essere egli stato largamente della openione, che non vinse e riputare che vi fosse fatto ispresso torto. Nondimeno gli ho scritto ed imposto, come io dico. Usatelo ed operatelo sicuramente nelle cose vostre, che egli vi risponderà tale in fatti, quale io ve l'ho qui dimostrato a parole, e quale si conviene che egli sia all'amore che io vi porto, ed al vostro elevatissimo ingegno. State sano ed amatemi. A' 28. di Luglio 1527. Di Padova.

### A M. (1) Francesco Bellino.

Alla vostra Lettera data l'altr'ieri altro non rispondo, se non che io lodo la diliberazion vostra del partire; e molto

<sup>(1)</sup> Costui riuscì eccellente nello scrivere versi Latini, e di lui faceva il Benebo grande stima, come si raccoglie da mol-

più quella dello accostarvi a Mons. dei Rossi. Se io non fossi carico di soverchi pesi, come io sono, v'arei già buoni di invitato a parte delle mie fortune, e sarebbemi dolcissimo vedervi qui. Ma convengo mio mal grado contenermi il più delle volte dalle cose, che io più disidero. La qual cosa tuttavia potrà tornarvi a più vantaggio, che di lui potrete aver migliore e più agiato oste, che di me. Come che sia, confortatevi, che alla virtù non mancò mai, nè mancherà patrocinio. State sano. Di Padova. A' 28. di Luglio 1527.

### A M. (1) Antonio Tebaldeo.

Jeri da un figliuolo di Messer Jacopo Alvarotto mi furono rendute le vostre let-

(r) Il Tebaldeo Ferrarese fu celebre verso la fine del Secolo Quindicesimo per le sue rime ripiene di una certa vivacità

ti luoghi delle lettere. Un saggio delle sue composizioni fu impresso da Giovammatteo Toscano nel Tomo II. della sua Raccolta a car. 206. e di alcuni versi di lui in morte di Pietro Pomponaccio fa con molte lodi menzione il Bembo nelle lettere latinz, scrivendo ad Ercole Gonzaga, che fu poi Cardinale.

VOLUMEN TERES! tere data si dadici deli passato in Roma Il le gualis come; che m'abbiano disnossatans voi essere in molta-necessità disagevalessa za delle geserrebe sono algruivmentere diller vitam pure minanno facto neers distretto on di cha io dubitara, voi essere vivo e ralgo ib Onde na sende a Diorgrazione parmi quei or vi game, niguadagnato dadis perdamoncheriane mi yi gagdetti anavendo inteso da MacBlado minig Tomarozo, che voi gravite chalene in Gasa, del Gardinal Colonna Derida beuntat cosa de altre vestre disavienture militaria su nom men men delabara o delabara delabar a voi altresi, poiche elle hanno tunta come pagnia. Ma lasciando queste da parte suquan-u tons. genta florini, che mi chiedete più veor gli darei d'un buonissimo animo s sonoch avessi modo, it is a server in a cohom isosept intendere. Ohe over to real ore one darth questi pochi denni, che eni non disiderato per cui si allontanò di molto dallo come felisiosime del Petrarca; mandileguossim finalmente ogni ovode da lab acquistaso 100 e alegisus composizioni rimasero ale poster stima, essendosi i Letterati di quel Secolo accorti del loro errote, al pubblioarsi gli Asolani del Bembo, e l'Arcadia del Samazaro, che insegnarono agli Vomini Italiani cosa fosse il compere tostioni namente. Accorsosia il Tobalder del comed giamentos della consejorcionali distriba senvo vere epigrammi latiniy ne' ofteeli vindel philo? felicemente. Rembo Vol. VII.

91

al pincer vostro quelli, e quanti se ho ansiemi reputo grazia questa sicurezza chie usate meço in richiedermegli a questo tem-" po Ma come ve gli posso io mandare che ne censulare ne messaggieri vanno a Roma! di questo contrade, ne il cammino de stella il ro in parte alcuna? almeno m'investe vel' scritted comes to ve gli avessi w mandale ... che coslarci fatto senza dinora. Bom ho" pensando da jeri in qua, come to debbut fate ad ubbidirvi, e non vi trovo modo, " ne via. Per la qual cosa vi dico dua ebse. l'unsqueche in estaro avvertito, se mi potrà venir trovato come farvegli venire alle meni . e mandarvegli; l'altra, che mi striviate voi a cui volete che io gli dia ; e sì gliele darà incontamente. Acciocchè se io i fiori avessi modo, e voi l'aveste, mel faceste intendere. Che certo io disidero più dervi questi pochi danari, che voi non disiderate chario ve gli dia. Confortovi ancora al vere nite in glieste parti , e lasciar quel misere 🗎 corpanmento: della bella Roma, Il (nhiseun) nestos ele mi avete mandato ; e bellosse a cames , everyone in firstering in the same from

continued in a control of the process of restriction avantes and analysis of the control of the

colo access of tora erore at middle

A kiemerici.

gentile, e non ha bisognov direcorsacima alouna. Anzi ve no rendo io quelle guasiere che io nosso. Attendetc in quelle mojeou disavventure a star same, o tenetecai sych tutto vostro come sempre fui. Questa sinaga do io a M. Jacopo Alvarotto in Remaie pepoun suo messo, che ritorna domana odni. Agli rr. d'Agosto 1527. Die Padtorsz valor Ober volce for and a land of some ear les unesse etce les lateres les restaus oir comos A. M. Antonio Tebaldeo. obomos é lita and alerA Romager selar eeb edo da riposo, che fra gi la credite giame the entire there is a some a limit Ho inteso con molto mio dispiacerel voi lessere in openione d'andare la facila yogera vita nella Provenza sazio, o più costo mal contento delle cose della nostraumisera Italia. Laonde ho voluto scriveryi c e and garyi a non entrare in questi pensieriq ed a non volere privar di voi tanti amici von stri, quanti avete in queste contradenceles ne avete molti. Sete amato, sete nivebitori sete, disiderato qui pacte disiderato in dis

molto voonora a esmob partire tuttal la sua peccano, acceptante posta in Equation & da cistorare many danni temeo c and mezzo del menere il nin delle volte con-Bembo no man ripieno di nuone vocionei dinformati inusitate idi, dire in come uzoha tutti quelli de chesti, scrisse nin sun kios made the course of the rest bear of

negia, dove avete il Parente vostemo nhe

Sortimarocon h voir entraggesische faceiate quastia pelisiqui q col manule nio sumamonole posteste dimprar con l'animo riposato 919 dove some più delle comodità della misa specialmente agli upmini attempati y cohe sian peravventura in vecuna altra città del mando. Avete Padova, inella quale sempre sarete lietamente ed amorevolmente ricevuto. Che volete voi caro il mio M. Antonio andare ora lontane e non usate ed incomode contrade ricorcando? sete in età. che dee voler riposo. E quale Città più è da riposo, che Vinegia? E chi l'ha giammai e conosciuta ed amata e lodata niù di voi ? Or vi sieta così agevolmente dimenalcate del vostro giudicio medesimo? E se die quinci fuggiste per tema delle guerre endinquel male il che passato avete, e qual luogo o quale aittà più è da questi sospet tio lontana ocche da Patria mia ? Gli anni giovaniasi possono artischiare, per chi vacle sensa rispetto. Che se ben ci vanno essi in alcona parte falliti, quelli 🖟 che esoprat wanzanou a dovere ammendare hastanose sonreggere glicerroti e le imprudenze mu stre. Maide veochie etati e elemultime og e peccano, non hanno poscia da riporre e da ristorare i nostri danni tempo, e nel mezzo del peccare il più delle volte conniene sche si forniscano in crutcio del m isdegacadoin vani pentimentia e disperatezze. Dunque di grazia pensate di ventr dut e penserete del comodo e del ben vistro:

VOLUME TERZO.

lo parlo così per molto amore, che io vi porto e molto disiderio, che io ho della quiete vostra. Priegovi ultimamente mi fasciate intendere alcuna cosa di voi. Tatto gli amici vostri stanno bene. State voi salio A. 5. di Gennajo. 1528. Di Padova.

## 'A M. Antonio Tebaldeo. A Roma.

S. W. 3.

Midding O

Mandovi, Sig. M. Antonio mio, la vita provenzale di M. Bartolommeo Giorgio gentile uomo Viniziano, che mi chiedete, il quale M. Bartolommeo scrisse alcune Ganzoni in quella lingua, che io ho. Le vite, degli altri scrittor provenzali, delle quali mi fate richiesta in generale, io non vi mando perciò, che io certo sono che mon per voi le vogliate, ma per alcuno che io fo pensiero di fare imprimere un di tutte le rime de Poeti Provenzali insieme con le lor (1) vite, non vorrei che le une andassero fuori per mano degli pomini senza le altre. Increscemi della

<sup>(1)</sup> Questa opera dell'Autore passo in mano di Lodovico Beccatello, come riferisce il Doni ne Marmi, e con

LIBRO QUINTO.

THE Chiragra, ma che, questi son mali che portano seco gli anni. Attendere a questi son mali que, pano del rimanente, e pensate alcunti volta di tornare a riveder queste contra de, nelle quali potreste vivere più tranquillamente, che in coteste, e dove ci sete più amato. A' 12. di Novembre 1530. Di Padova.

### A M. Fabio Acorambono da Ogobbio.

mily et clie . A Padova, 6 2000 ...

ali vostro padre, e con lui parimente, ala vostro padre, e con lui parimente, ala sum vita. Io l'abbraccio ain di qua molto stretto e molto amore ali qua molto stretto e molto amore ali quala m'invitate, se non fosse, che domane a punto debbo far qui certa poca compensatura molto da me disiderata e cercata; La quale se io pretermettessi ora, che a molta fatica l'ho potuta conchendere, forse non mi verreibbe fatto poterla più avere. Benchè al nome di vostre Pa-

<sup>-</sup>gran danno delle Lettere Tossane, e naregiudizio della crudizione ostrolia estata.

volume renzo.

dre pool importa la mia presenta. Ma vere
dre pool importa la mia presenta. Ma vere
ser de la constanta de la c

Alla vostra officiosa lettera rispendelo tardo, onoratissimo M. Fabio mio, che seno stato in molte occupazioni, dappei che io l'ebbi. Oltra che nessuna importanza ha ella seco recata, per la quale lo tosto sidvessi a rispondere. Se questi Signori Riformatori dello studio Padovano non vi hando saputo conoscere, laonde avete mutatouil pensiero della stanza vostra, e fattala Romana, il danno fie di loro, che peravventura non vi meritavano, poi che essi sono di così picciolo animo come isogli veggo essere. È pure che cotesto mutamento, siccome io spero, sin commonere ed util vostro, come che io vi disiderasii per molti rispetti più tosto qui, che in Roma, nondimeno io sarò sempre wontesco dello accrescimento e della soddisfazion vostra. Mandi N. S. Dio a pro tutti i vostri pensieri, che io ne sentirò sempre quel piacere, che ne riceverà e sentirà vostro padre stesso; dal quale ho inteso le cagioni della vostra dimora, che mi sono piaciute. E spero che quel principio parto-

rica più onorate cose di giorno in giorno. Done sa procaccierete di ritraryi vostro padie, jarete ragione. Ma cio sala da fare o non fare secondo gli andamenti delle cose. ed il corso, che elleno piglieranno. Le proferte, che mi fate dell'opera vostra costi, mi son care. Userolle eziandio ogni volta, che me ne venga bisognando, come di figliuolo, che io vi tengo. Se il nostro M. Giovanni Spagnuolo è in Roma contento, scio mi piace, le salutazioni del qual mes le vostre lettere mandatemi ho ricevute wdlentieri. Ma temo assai che egli non ab--bia così beng errato in non accettare la condizione propostagli, come questi miei Riformatori, a rifiutarlo per così poco avanzo sio che non è avanzo, ma perdita. Ultrigue niderint. lo per lo innanzi poca cure mi pigliero delle cose di questo studio yadano come vogliono. A lui mi ractomanderete assai, e lo saluterete a nome del nostro buono e savio M. Leonico. M. Elaminio venne ed ha già cacciate le sue due febbri quartane. M. Cola vi si raccomanda e tutta la mia casa, che vostra e. Saate sano Agli 8. d'Aprile 1529. Di Paidovate libera milion a charamesences olleb rostra. Mondi K & Roy a pro cord i vostra pensieri, che io m scentré sempre quel piacece, the ne rivered e sentira vostro padre stesso; dat quale he inteso le cagioni della vestra dinerra che mi sono piacinte. E spero che quel principio partes

١.

A.M. (1) Emilio Emilj.

avaluate the engine of the to the Ho avuto per mano di M. Giulio Porcelaga il bello e grato vostre dono de' cedriamas quell'altro ancor più bello e più grato del sonetto e della graziosa lettera vostra, che tutti mi sono stati sì cari, che molto molto ne ringrazio voi e la vostra cortesia, la quale non avea però bisogno appo me di questo segno, che moli anni sono, che ella m'è assai chiara, e la vostra vinu mi si dimostrò molto tosto. quando, al buon tempo da prima ci conoscemmo. Pure ogni vostra testificazion mid di sommo piacere. Ho avuto invidia a quella dimpra vostra del Lago, e vorrei volentieri avervi tenuta compagnia. La quale invidia mi si fa minore aspettando io quello, che mi promettete, di venire in qua. Di me m potete promettere ogni cosa, che in me sia. Ma non mi date voi perciò più credito dioquello, che mi si convenga. Che lo 'nganno sarebbe comune, vostro, che trovere-องสอสเล้าแค้ การจาก เลือน

(1) Alcune rime di questo Autore fur rono dal Ruscelli inserite nella Raccolta del Bresciani, a car. 187, per le quali si egnosce de che fu felice verseggiatore. ste meno della credenza, mio, che non riuscirei alla espettazion vestra Tuttavia quale io mi sia, vestro sono. State, sano. A' 27. di Novembre 1527. Di Padova.

celaga il inflio a ,tato suatta detti di egaleo

A.M. Pietto Lomellino da Campelib grate del some illogoff Ac reasons delles a vostra, cho i we has about Franch che molto motto del lagres ver ver el via vie 16 Offe veduto per le lettere vostfodel 16. en 28. Te 27. e 28. d'Onobre, Gringe di Novembre il vostro molto amore non selo melle cose del Magistrato di M. Aritonio vostro fratello, ma ancora e molto phi nelle mie posto con molta sollecitudine A che vi rispondo, che quanto ad esso M. Alitonio siate certo che io l'ho per raccomindatissimo, ed amolo non meno, che se egli mi fosse figlivolo, come potrebbe essere per età, che nel irimanen-We in I'ho in luogo d'onorato fratelle! Ne manchero a tutto poter mio notiscito che egh sia dell'ufficio, procurarglio qualche più tuile cosa, che questa non Els clie solo è onorata, e può essere fondamento

ottimo ad altri utili edifici, che gli si potranno far sopra. E di ciò statevi di buomissimo animo. Riacemi quanto alle cose mie con abbiate avuta la procura mila per la Commenda di Benevento. Le altre cose d'intorno ad cisa, se per capion delle guerració del morbo non si possono

genule, e non ha bisognov direcorsections alonna. Anzi ve no rendo io miello guazier che io posso. Attendetc in quelle mojeoq disavventure a star same, e tenetecai spor tetto vostro come sempre fui. Questa smaga do io a M. Jacopo Alvarotto in Perusia pepoun suo messo, che ritorna domana wdui. Agli rr. d'Agosto 1527. Dis Padores vaio. Observer a same in a mark throne nio audase era en fant i en en ine dead nae to ma A.M. Antonio Tebaldeo. obomos é dia end ele. A Romane estev est eds da riposo , che brarge i Erra d'ar giame mai A continue to the expense of fixed mid ansa Hocinteso con molto mio dispiacerely voi essere in openione d'andare à fagola vostra vita nella Provenza sazio, o più costo mal contento delle cose della nostra misera Italia. Laonde ho voluto scriveryi e gord gazyi a non entrare in questi pensieri y ed a non volere privar di voi tanti amigi veci stri, guanti avete in queste contradei che ne avete molti. Sete amato pere nivelitori sete disiderato qui a sete disiderato in Wi negia, dove avete il Rarente vostrois che molto vionora ; e svaob partire tutta la sua peccano, la la la posiça da riginaria de da cistorace geniti danni femed e nel mezzo del u arez di nin delle volte aren-Rembo ma ma ripieno, dis nuove viocinasia dissonmel inusitate idi, dire is come uzoho tytti quelli o chi esti, scrisse nin usua igios wently not take a observe the extrement of

fortuna rocon i vois entruggesische faceiate adamantis pelisiaria columnale io stimpuche posteste dimprar con l'animo riposato el 9 dave some più delle comodità della vitale specialmente agli uomini attempati, coho sian peravventura in vecuna altra città del mando Avete Padova, inella quale sempre sarete lietamente ed amorevolmente ricevuto. Che volete voi caro il mio M. Antonio andare ora lontane e non usate ed incomode contrade ricercando? sete in età. che dee voler riposo. E quale Città più è da riposo, che Vinegia? E chi l'ha giammai e conosciuta ed amata e lodata niù di voi 2. Or vi sieta così agevolmente dimengicato del vostro giudicio medesimo? E se die quinci fuggiste per tema delle guerre endinquel male i che passato avete e qual luego o quale città più è da questi sombet tis lottana ogches la Patrias mia? Gli anni giovaniasi pessono artischiare, per chi vacle sensa rispetto. Che se ben ci vanno essi in alcona parte falliti, quelli de soprat ranzano : a dovere ammendare hastarassa sarreggere gli erroti e le imprudenzo mu stre. Maide veochie etati e elemultime of peccano, non hanno poscia da riporre e da ristorare i nostri danni tempo, e nel mezzo del peccare il più delle volte consiene obe si forniscano in cruccio ed in isdeguo ed in vani pentimentine disperatezze. Dunque di grazia pensate di venir mui e penserete del comodo e del ben vistro.

Anzi sone lo cucife, su lebbe render motte grazie a M. Pietre Melini, mese a che per cagion dell'ordere steveri de lui is he da voi tierve ta così muert su lettere dele rale molto pule che quelli deneri non vagliono, che ca gli avea rimandati, onde seventto che coi mavete scritte, se ben fossere essi di melle maggior somma, che non sone L per lasciar da parte i denari dei

#### LIBRO SESTO.

## A M. Francesco della Torre. A Verona.

Anzi sono io quello, che debbo render molte grazie a M. Pietro Melini, poscia che per cagion dell'ordine datovi da lui io ho da voi ricevuta così amorosa lettera, che vale molto più, che quelli denari non vagliono, che io gli avea rimandati, onde è avvenuto che voi m'avete scritto, se ben fossero essi di molta maggior somma, che non sono. E per lasciar da parte i denari dei

quali non avviene più che si ragioni, poi che voi avuti gli avete, ed alla parte delle l'osservanza, che dite pogrami, vengndo è buon tempo, M. Franciesco mio a che is so essere da voi bene amato, E he pure io saputo non l'avessi prima, sì l'ho ionnes dato ispresso ultimamente, quando voi per qui passaste, tali cose mi for di voi da veridica persona dette, che fanno testimomanza dell'amore che mi portate, Del quaq · le amore io prima vi ringrazio, e taute più ancora, quanto amando voi me, câmminate a ritroso del fiume, che ora la vostra nave porta, il qual fiume a guisa del Nilo dovea più tosto secondare i miei piccioli campi, che come rapido torrente e sassoso, guastargli. E poi vi dico, che io ho amore da voi meritato. Perciocchè tosto che io vi conobbi, e scopersi il vostro animo ardente alle buone arti ed alla vigui who sempre poi amato ed onotato. La qual cosa se io ho fatto da me per lo ada dietro, quanto maggiormente ora la debbo io fare invitato a ciò dalla buona yostra mente verso me, e. dal soriese vostroi pa trocinio dell'onor mio proyecate? Lia mis quiete, che dite non aver voluta sturbage con le vostre lettere, non solo non si turberà per loro cagione a ma si tranquillera a si raddolcirà , so ella sarà inacerbita dagli avvenimenti della fortuna, siccome le mol viene d'assérée bene spesso. Alle altre condesipsione matricipella vosaca lettera gispona

desto più tosto sempre con quegli raffetti dell'attimo piche a ciò sono riubiestivo che dell'estimo perole. Voi se crederete che io sa vostro, tinto meno vi fallità in me tale vostra tredeuza, quanto con più dolore a danne mio mi s'è in alcuno fallita la mias differe laudevole cosa è in amore il rispondere. State sano, e salutatemi vostro Padre e vostri Zii e M. Panfilo. A. a.s. d'Aprile 1528. Di Padova

A Verona.

Strain 1 5 Strain 1 5

TOW OF FREE THE PERSON OF THE WAY TO BE THE THE

Della fattoria così diligentemento fatti ta; vi ringrazio molto Magn. il mio Ma Francesco, ne to da voi aspettal men cortese ufficio. D'intorno alla qual fattoria M. Cola v'arà risposto a bastanza. Del cane, anco non vi rendo minori grazie, duantunque eghi avere non si sia pounto. Credo fle bene non ne parlar più per alcun giorno. Perciocche potra avvenire, che non mostrando voi di farne gran caso, e fitraendovene, quelli suoi guardiani così selvaggi si pentiranno di non l'aver dato per quel prezzo, e daranlovi di loro voloută: Basterà che voi nol vi scordinte del tatto. Vi mando il Sonetto di Mad. Veronica; e la risposta, che chiedete. La qual

VOLUME TREED! 221. cost ise distanto, è stato perció, rella la non he avute ie vostie lettere serimenti 22. se non oggis Al Mag. Ms Remondered a vistro padre mi reccomandome a sulle saluterero il pued poeta M. Sernardiget Donato ed il melte M. Adamo prak ideas porto ferma credensa che agli sabbiasus divenir famoso ed illustro beaucosto Stal te-sanc. All ultimo di Maggie 15300 Di Villa, all the control of the property of their and the cotton and the fact of the winds of the court of bon pares in section THE SELECTION OF S Tours! A M. Bernardo Tassoutor ontin the sound by the A. Parigin to a measure of the - 20130 C000. 35 54594

Con molto piacer mio ho vedato de votate de votate de contro M. Bernardo, se mi pertito de vago e gentil Sonetto (u) 5 molto quale mi visitate con aperta dimeassasion.

<sup>(1)</sup> Il Sonette di Bernardo Tasso in lode del Bembo, forse des essere qualità che incomincia a Bembe, chie di se al azielo mostri il cummino, adrè il quanto nel primo mo libro degli Amorè comechè una introi pure in lode del Bembo el trovi nel recome do libro a cart. I sin della impressiona del Giolito del 1560, in 1214 oui principiante Peidhe oggi tumo di giudizio evete; mandi alquanto inferiore al primo in captalza.

LIBRO SERTO.

dell'amor vosso, del quale vi rendo quelle maggiari grune, che io posso, serbane. de nell'anima mio l'obbligo, che jo ve ne sento, e tanto più a quanto l'aveta accompagnar relato non le tre Canzoni (1) degli occhi matevi ad un corpo, le quali asani; chiaro fan vedere e l'ardire e la capacità del vostro ingegno, che avendone per addi dietro fatte tre il Petr. di questo medesimo soggetto, e per la malagevolezza della materia, e per la loro eccellenza tali, che non parea se ne dovesse più giammai per niuno poter formar dioci versi, che legger si potessero; a voi è bastato l'animo di comporne tre altre, quasi a gara di lui, acciocchè al nostro secolo non mancasse questa leda. Di che mi rallegro con voi, quanto debbo, e priege il cielo , vi, dia. fortuna da potere a diletto vostro mandare innanzi questo vostro laudabilissimo studio.

<sup>... [1]</sup> Le tre Carnoni degli occhi fatte dal Tasso imitando le tre sonelle del Pe-. therea non si ritnoyene stampete nel Canzoniero, di luis, nè so pengual cagione sia. si actenuto dal pubblicante, essendo elleno ripiene di bellezzano di leggiadria , sa prestiano seda alle lodi del Bembo . ed essendo il loro. Autore wage thi perre alla lace is suos vdolai ad ament portegapingontis Bondo KolmKII. was a 15 const

326 VOLUME TERED.

La salutazion, che a nome del min Magnifico M. Ottavian Grimaldo mi fate, m'ha dato cagion di risalutarlo con lettere ad esso scritte. Non mi fia di meno caro, che a Sua Signoria mi raccomandiate ancor voi. State sano. A' due d'Agosto 1528. Di Villa.

A M. Bernardo Tasso, Anna Decretario della Signora Duchessa.

on di Ferrara.

-- Ho veduti gli otto sonetti, che mandin'avete, volentieri, e sonomi piacinti molto. E perché mi pregate e strignete assai cortesemente, che io ve ne dica il parer mio, crederei essere indegno dell'amor mi portate, se io di ciò liberamente non vi piacessi. Cusì vi mando in questo foglio alcuni pochi avvertimenti. Voi vi penserete sopra, e rassetterete meglio quelle parti, le quali vi parrà che bisogno n'abbiano, di quello che ho fatto io, che non vito posto, se non poca ora. Quanto al Macsuco Pellegrino Moretto, ohe ha segnate le mie prose con le parole ingiuriose, che mi serivete, potrete dirgli, che egli s'inganna. Perciocche se ad esso pare che lo abbia furato il Fortunio perciò che io dico alcune poche cose, che egli avea prirolling Willy Willy Willy at the real section

dette de egli nel vero non è così. Anzi de ha egli a me furate (1) con le proprie

(1) Del furto fatto dal Fortunio al Bembo favella anche Gio. And. Garisendo in una lettera al Bembo fra quelle di diversì dal Sansovino pubblicate, con queste parole: De' quali (regolamenti della lingua direi essere stato primo datore il giudicioso M. Giovanni Francesco Fortunio. se'l manifesto furto alla volgar Grammatica del primo di lei svegliatore Bembo dello intere carte fatto non lo mi vietasse. La quale perchè forse in brieve colla accusazione verrà a luce, di leggieri mi passo. Di tanto solamente facendo ciascheduno attento che quello, che essere uccello di Giunone parve, corvo nel vero fue. Il quade se pur con sua voce in qualche luoge ara striduto, con modesta castigazione a cantar meglio l'ajuteremo, acciocche la vous con l'occhiute piume si confapcial Oltre al testimonio del Garisendo, puossi eziandio con ragioni mostrare, che il furto non potè essere d'altri, che del Fortunio, non solo perchè il Bembo non aver su bisogno di apparare dal Fortunio ciò, she questi mal seppe insegnare, ma anche perchè ricavasi dalle lettere dell' Autore quando egli compose voiasokeduno di quei tre libri. Nella lettera LV. amorosa scriparole, con le quali io le avea scritte in un mie libretto forse prima, che egli sa pesse ben parlare, non che male scrivere che egli vide ed ebbe in mano sua molti gierni. Il qual libro io mi profecto di mosti

venchiegli aveva dato principio ad alcuni na annotazioni della Lingua, e ciò fe nel MD, essendo tal lettera scritta in dan ta de due di Settem, di quello stasso anno Nella lettera settima a Trifon Gabriele del primo di Aprile del 1512, dice, ch'egli queva già terminati i due primi libri della Prose, e glieli manda perchè gli legga s mel fine della qual lettera rivolgendo il favellare al Rannusio gli raccomanda, che tenga oura di quelle sue Scritture, perché tame, che non gli sieno carpite, avendo udito, che vi erano alquanti, che scrippe vano sopra la lingua volgare: con le quali parole viene ad accennare il Fortunio, ed il Calmeta, da cui (come altrove dicemmo) convien dire, che gli fossero state furate parecchie osservazioni intorno alla lingua. Finalmente nella lettera terza al-L'Arcivescovo di Salerno dice, ch'egli scrissa quel libro parte in Urbino, e parte in Roma in casa di lui sotto il Pontificato di Leone X, il che su nel cominciare del Secolo XVI. rispetto alla dimora in Ur bino e rispetto alla dimora in Roma fra

strarghi ogni volta, che egli voglia, el conoscera se fo merito esser da lui seguato: e lacerato li duella guisa. Oltre a ciderio potro farlo parlar con persone grandi deguissime di fede, che hanno da monape parate e udite tutte quelle cose, delle quali costui può ragionare, di molti e molt'anni innanzi, che Fortunio si mettesse ad insegnare altrai quello, che egli bon saper. Questa è la vendeua, che io veglion elles Accidte per me. Det simanente o a cell sau ra'di bron giudicio, egli si rimerra di colparmi 'a torto. Se sarà de falso, que sco leo lo de a lui giusta pena del suo peccatol Pracemi che siate con quella Duchessa in budos e quieto stato ed onorevole, e di cho mi rallegro con voi. Le profferte inche the face, thereigo ogui volta, chenhopet nad lies venisse. N. Sig. Dio sia vostra ganta dia State sano. A' 27. di Maggio 1529. Di Sugar Maria Che Schille rudito cae vano soma is ingur indepies non le quali parole viens ad accomuse il Fortunio, ed il Culmi esta cui i come altrone dicenima) on was dure, the gli fosting state furate parrichie osservacioni intorno alla

Tiero seren

l'anno 1513. e l'anno 1521. Dalle quali ragioni non può non raccogliersi manifestamente, che al Bembo non faceva d'uopo adornarsi con le spoglie altrui, quando egli aveva il modo di comparire senza l'ajuto d'altri assai vago e dovizioso.

The state of the class concentration is some that A.M. Ottavian Grimdido: 1019 66 the second of the A Parigital will be supported at the first second of the second world. "" Ne accusare, ne scusar mi voglio yise da poi che sete nella Francia, to non vine giammai scritto. Perclocche oltra che io non ho avuto di che scrivervi, e sempre ho inteso alcuna cosa da voi, potrel dire che ancor voi foste in altrettanta culpa ; del quale hessuna lettera ho veduta fin questo di, poscia che da Vinegia per di venir Francese vi dipartiste. Perche fate in ciò pari le vostre ragioni, non dirò di 102 ro più oltra. E incominciando ora, che Mi Bernardo Tasso m'ha salutato da vostra parte a rompere questo mio così lungo silenzio, pregherò V. S. che a voi altresi piaccia di por fine al vostro, e che e l'uno e Faltro di noi pigli alle volte la penna in mano per dire al compagno, se non altro, almen questo: io sto bene. Ma io vi eercherò pure altro a questa volta. Perciocche io sto in desiderio di sapere se sete per dimorar sempre in coteste contrade, o se pensate di tornarvi a noi, e quando. Vorrei eziandio da voi intendere alcuna cosa di Mons. di Salerno, dove egli è, che fa, se anco S. Sig, ha posto in obblio la povera Italia. E ciò mi sarà da voi grande e dolcissimo dono. E perche non possa pareie che id voglia da voi molte cose; senan darne a voi alcuita stistae verposso io

dir tanto, che io sono, quale mi lasciaste, in quanto agli studi ed alla mia quiete. in quanto alle altre parti della vita, più libero e più solo. Stommi nella mia Villetta più lungamente, che io posso, dove ora sono. Il rimanente in Città. A Vinegia vo di rado. I miei pensieri son poi tali a che io dalla fortuna non solo non cerco alcuna cosa più ma anco non la disidero. E cosi penso di vivermi quantunque di vita m'avanzerà E in ciò sono io alla fortuna medesima tenuto, la quale avendomi questo anno passato fatto vano quel pensiero, che ella far non dovea, m' ha dato animo di mestrarle mezzo il dito, e di sprezzarla. La qual nosa io penso costantissimamente di far sempre. E come che io oggimai sia vecchio, non sono perciò cagionevole in parte alcuna della persona, acciocche anen questo di me vi sia chiaro. E così y aro fatto mio debitore. Se Mons. di Salerno sarà dove voi sete, raccomandatemi a S. S. sonza fige. State sano. Io attendero disidenosissimamente vostre lettere. A'due d'Agosto 1528. Di Villa.

A. M. Giovanfrancesco Bini

Tornato l'altr'jeri di Villa, dove sono stato unua questa state, ebbi le vostre lettere care e piene all'usato, per le quali mi dato, contegga della vostra malatua

upiacevole erlanga; di che ho prese quell dh noise che in debho e amandovie come cio ofo: non voglio dir conescendovi della sira the che ab vi conesco, per noncentratanei - cerimeniosi parlari , da quali z vi trimovite ivioi ecosì gentilmente nelle vostno lettere. Marcherviho io qui a dire? chi; à colai. neho quest'anno o non sia stato infermo, o mon abbin avoto make camoni di dolara ? Lodeto-sla Dio, che ne sete guaritona E i scome schre siate costi: con sincemodi caticii. o come dite piere abbiatevi buona guardia . -ne winceser con la vostra o cura, o franchezza dimpinosil comune destine . eberaltra--mentes chiamar nol voglio. La scusa, she sate, di nonimiaver questo tempo seritto, habasenza necessaria. Pencioechò quando bedene foste stato sano, non alei voluto inceo men multo spesso vostre leitener, snon plidehècionan le vegga e leggas sempressen molta piacer mio, che sicuramente selle mi sono gratissime, quanto può lessere sufficio - B'camico alcuno ben caro. Manconescendo sionale occupazioni vostre, sarci pocondiscreto-jag-io antasai di deverle leggero-e di vederle per ogni coniere, che di contà -venissesi Basteramuni 🦂 quando 🧠 🚾 troverete scioperato, se ciò suttavia giammai v'avverració calmeno quando sarete senza carisec della publica scrittura , se mi darete edi voi sudella altre continovella, che seniversi spossonorpieri ciascuno , ceomedi avaje fatto bed della ritirata menosta de Francesi.

si e delle noje di quella tribolata corto Emomiodoluta la morte di Mazatro Niccolò dal-- la Giudecca, sincome di caro amico, che soegliomiera, e di dotto e valoroso medico. si No S. Die gli doni riposo. Intenderà volenstieri del mio Avila, se altro arete di dui da Carpentras, che non potrà gran dattelles sereu che non ne abbiate alcuno avvisofin E brieve; & di Mons. Sadoleto, che stiachealnequio me godo al pari dichi. Debra6odoa drillo policadite avereacinteso, min suorsei s contrata respective los piglieres perspersons - paventoso augurio... Benchè le reose di que-- astac midera/Italia-svanno - oggimai opėrb via , véhe si può aspettarne ugni maleu comedes respektorom puremi pescio del alvilo sama eziandio che le gales e le navi armate del-BEgittores dell'Asia abbiano ad entrar mel - Teverena' nomi i giorni. Ma laggiando queste Acoserdamparte, in mi ritornero demanishelda shia stilletta sper istarvis, quanto spidomi willasciera il bupu tempo dell'anno stare; onen zolo per mia usanza, ma encora per--iché-questa-oittà 3 rebe tenta questa state 📝 state; molestara dal morbo, leggicamente statavia, micora non è libera: Nel principio del quale perdendi felibre tre miei servivori, tra quali ano ve ni era di più di 25: -anni same carissimo detto Pietro Antonio. Jamsaluterò M. Girglamo Negro dal stostra martotto bifavorsalutaren Asveiloiebe eghi sia staris Margon, simiascia: vederomo State issano. Angliant Di Secrembseanfingat Di Radomat

## A. M. Giovan Francesco Bini. A Vicenza.

Voi non mi potrete mai nojare adoprandomi. M. Giovanfrancesco mio caro. perciocoliè e per amor di Monsigu. Sadoleto, e per vostro che il valete, lo sono e sarò sempre pronto e disideroso di farvi ogni piacere. Laonde le vostre lettere m'hanno sommo diletto e nessuna noja recato. se non che sommamente mi spiace della nuova che del nostro Mons. Felice mi date. E corto fra molte altre perdite, questa non fie picciola, che si perderia un buono gentil Signore. Faccia Dio che sì cattiva nuova non ci sia recata, e le ci renda sano. Carissimo e dolcissimo m'è suto alle 'ncontro intendere del bene essere di Monsignor Sadoleto nostro, e ringrazio grandemente voi, che me ne avete dato avviso-Le lettere di S. S. a M. Girolamo Negro non he potuto dargliele, che he fatto cercare due di continui per ritrovarlo, e non è in questa terra, stimo che egli sia in Venezia, e perció ve le rimando, accioechè gliele possiate dar voi. Nelle quali let. tere se fia cosa alcuna di nuovo di S. S. mi farete sommo piacere a parteciparla mecon e mi vi proffero di buonissimo animore raccomando. State sano. All'ultima din Novembra 1527 Dio Padovac ground s

#### A M. Giovan Francesco Bini. A Viterbo.

BOOK JOSEPH OF BURK

投棄 化氯甲烷 化多级化物

~ Vi priego siate contento supplicare a Nostro Signor si degni farmi grazia d'un brieve, the conceda a Mad. M. della Torre, la quale da alcuni mesi in qua è stata continuamente ed è tuttavia nel Monistero di San Pietro di Padova dell'ordine di San Benedetto osservante, postavi da suoi, perche vi stia fin che la rimaritino, perciocchè è vedova; che ella vi possa stare in-En quel tempo, e poi ancora, che ella ne uscirà, possa ritornarvi per onesta recreazion sua, qualora ella vorrà con volontà mondimeno della Badessa del detto luogo. Home io riceverò in gran dono da Sua Santa alla quale bascierete il piede per me umilmente nella sua buona grazia raccomandandomi. Se S. Beat. vel concederal, pregherete qual vorrete de'Rev. Sig. Secretay, che sia contento di espedirlo, alle loro Signorie raccomandandomi. Se nel brieve bisoguerà spendere, fatel per me puche io vi rimettero i denari. Potrete dare il brieve a'M. Fabio da Ogobbio figliuos di Maesero Girolamo medico, che v'ha renduta questa. Il quale passerà a Roma e ritorne-Milita pochi giorni: Or pure ilomanderete a Venezia a Bartolommeo M. Alessandrino. o I darste al Sig. Ambasciator Vinisiano M. Gasparo Contarino. Più tosto che id I arbumi sarà più caro. State sano, e se iò vi do carico, siavi segno, che io farei per voi se m'adopraste. A che fare vi pries go. Al primo d'Ottobre 1528.

To M. Giovan Francesco Bini. 18 18 - 10 vvesib cli il A Viterbo.

ont a section in the Alla worker dell'ultimo d'Aprile ce

Alla wostra dell'ultimo d' Aprile conti sissima ed amorevolissima lettera mon ho prima risposto, per lasciarvi riposape "in questo mezro tempo, e nen vi dar cagione di irispondermi, conoscendo io da me te occupazioni vostre, quando ancora voi non me he facesse parola. Della cardità della mie lettere policosché se sardi vi furono rendute", non importa. Piacemi quelloi mi scrivete della mia epistola scritta a Monsi Saddleto a pergiocoho io creden e chen ello fosso italidi males che non ne bo arrese altia muova. Quando lo worro più serivers li mi serveste se se to vie forsero plus se chreichen beaution isone insell mandereichum MISOlibito residente de la construcción de la const disparanting prima offe egli il veggade corb regga, e sie ne scriva il suo giadiele. Qui stamp in evalute administration and including

she se ne porta gran numero non solo del popolo, ma ancora de miglioria alla quale poce giovano i medici, anzi non la intendendo essi da prima l'ajutavano. Orapure v' hanno trovato qualche simedio, ma non sì, che non ve ne muojano assai, Vor glio che mi raccomandiate al mio onoratissimo già Collega M. Evangelista, ed a M. Bíosio molto: a quali disidero bener e prosperità piena, in ammenda della disavventura pubblica passata di Roma. La quale sarebbe pur tempo che incominciasse a racchetarsi, e ristoregsi, ed a giouperpre il suo Prencipa e la aua corte a goi susti-Mon vi posso dire quanto il pensiero dello sua noje mi preme. Che non mi para esp sere una di questi, che qui siama, e qui viviamo, ma parmi essere uno di vei meo detimi e quello, siesso che io già fui Raço comendatemii anco a Mi Beltramo, per man no dol quale intendo che passano ora jutte de spedizioni della corte de certo sono oliba new potrebbono passare pera più dille gentes e sedele endrittate giusta mano. Avect reterion directaruna leiteras che rea al procurator dell'ordine di SalAgosinanVippees gozanfarle dara un buog ricapito Sa yi meril ranfalto potore basciare il sopuissimo pie di Red Salas noma mid flande asommenta [carp. chen'l basciste : elimisfaccisto raccomandat to in busha grazia di Su Beah State sano. e accidence of the capacity of

siate certo che sempre mi saranno carissime le vostre lettere. A'21. di Maggio 1528. Di Padova.

#### A M. Antonio Capodivacca.

Come it is

Transaction of the contract of the contract M Pathers and the state of the M il Avendo io inteso voi aver fatto un protesto alle Donne di S. Pietro, che se suel fornajo e certa Donna che songe viginion prossimani alle casette già infette s'ammorbe ranno, volete che elle naghino, ogni danne e interesse, che per quel panto ne seguisse al pubblico, ho tolta questa penna per pregarvi, che non vogliate verso quella huone Donne usar termine così severo e das loro gravezza del caso possibile ad avxonio. re senza riparo quando Dio il mandi. La Badessa delle quali però che è una mia Cugina, e perchè io da molti anni in qua ho affezione al luogo, ed ho preso, molte, volte delle fatiche per conto suo, non posso ora, abbandonar l'antico, disiderio, mies del ben loro. Dunque Y.S. sia da me guanto più posso ripregate ad aver pietà di quell le Donne alquanto angor più oltra pericono to mio, che lo riceverò a singolar dono da voi : a , cui mi , proffero. Agli 1.1. di Settember 1528. Di Padova. me har had an emplaint much the of me wash primes on who off we is Belle and the second of a white second with the bould as the

walle commany in reproduct the second one le vosice écome à sa di Margio da S

#### A M. Gherardo Taddei! 10 1 A Firenze.

anning malaki singkindi. Fi 🎉 🦫 Intesa da me molto tardo la morte

di M. Taddeo vostro fratello, Magnifico M. Cherardo mio, m'e paruto mio gran debito farvi questi pochi versi per dirvi che io non ho sentito moltifamni sono cosa le che stata mi sia così molesta e così acerba come questa. Quantunque il presente misero Cempo e infelicissima stagione abbia da-10 la eluscum, che in vita è rimaso, molte cagioni di dolersi. Ahi maladetto influsso l she rost buono e gentile domo ci hai tolto ercosi pellegrino ingegno hai spento alla sua Patria ed a noi. Non credo che mar plu a me sia per bastar l'animo di ventre #Mirenze poscia che lui trovar noti vi potré. La qual cosa io pensava pur disdou ver fare, quando avvenisse, che più chiaoliver lucessero. Ma to non throvellerb com le mis doglianze la vestra ferital de che dee beravventaras avere incominciato a vini chaders con la medicina del tempo. Solo! and delivered to the substitution of the contraction of the contractio Maraddeo portava, che era tafe, che nes sun fratello si può più caldaniente amar di quello che io amava lui, a voi ho già ed a'suoi figliuoli rivolto, e disidero, che

se ie son buono a piacervi, mi spendiate senza risparmio, che sempre mi trovereta amico vostro fedele e certo. Sarete contento salutar la povera Monna Costanza a nome mio, e Monna lppolita, e darmi alcuna novella di voi tutti. State sano. A' 15. di Disemb. 1528. Di Padova.

## A M. Pier Francesco Borgherini. A Firenze.

A due vostre lettere scrittemi a' diciotto d'Aprile d'un medesimo esempio è avvenuto, che sono state lasciate per dimenticanza in un canto del mio scrittojo riposte così rinchinse infino all'altr'jeri, che a caso trovandole io e aprendole, vi lessila novella, che per loro mi davate dellamorte del mio M. Taddeo Taddei. La qual novella non mi fu meno amara di quello 💒 che giudicavate voi, che mi dovesse essere, anzi tanto ancor più che io non basto a dirvene la doglianza e rammarico, che fatto ne ha l'animo ed il cuor mio. E spento molto innanzi al suo tempo un gentile e pellegrino spirito della vostra città. Die il riceva nel grembo della pietè sua, e gli doni riposo e felicità eterna. A voi non se che dire altro, se non che io sono molte vostro, e che siate contento raccomandarnh al mio M. Giovanni, cel quale mi rallegro della figlinola natagli novelhemente disiderando di rallegrarmi quest' altro anno con caso chir d'une figlinol maschine; iche nate gli aia, poiché si pare che egli a voi noti voglià nascare. Delle novelle di qua non iscrivo perciò, che io socche il nostro M. Leonico ne tiene Mess. Giò. ben contò. State sano. A' 15. di Dicembre 1528. Di Padova.

# A M. Girolamo Negro, Secretario del Cardinal Cornaro. A Roma.

Both to Was been

**対策 (1739) / 1478** (1777) (1977) (1977) 21 Howedute con quanta diligenza vi sote ricordato della mia bisogna a Fuligno. e l'eme l'avete fornita pienamente, di che aheai zi ringrazio. Ora però che io ho ilregrésso di consenso di M. Achille. piene ed ampio, come vederete, per ces. sum vel decessum, ve ne mando la bolla con queste lettere, e insieme con esse una prograda noterne pigliar la possessione, cum potestate substituendi. E vi priego. votiate piglier fatica di farne fare et Cashreno il pracesso fulminato, sa bisognerà, che stimo di si , e poi mandarno a pigliar le possessione, se doneste ben mandare elenno a poste a fer questo ufficio, pagan-Bembe Vol. VII.

PAR VODUME TRAKO.

dolo, quante bisegnerà. Powele pigliare sie questa cosas contiglio d'aldune que sha merito inscotali spedizioni e bisagne Europ totternnen, vedere di quanti densti aresenil sogno : phe senza dimera e vei gli inmesterob Esecilo ora, se to sapessi che imandacill Ma ogni medo nen importa il dimeter que sto spaccio, insin che mi scriviate ed l'abil biate la risposta co' denari, poiche le rendite non si possono riscuotere ora. Tutto che la celerità ben posta nelle cose non nocque giammai. Se io vi do questo carico, io il fo per ciò, che io non ho costì alcuno de mieje come ho tutto questo: 10mpo per addietro avuto. E così vi darà baldana za, di potere, allo ncontro faticar me confi dentemente, quando io saro buono ampias 48kvi. Oltra sche l'amorevole sinvitore che me ne fate, mi fa a credere che mon vi sia discaro, che io ve nesgravia la scusar che fate del non mi soriver lungamente, mi piace. Anzi non voglio io che prendisterper miente, fatica, in più scrittura ... che in, quella, che per necessità si prende. Che so bene quante e quali debbono per lo continuo esser le occupazioni della pennu vo stra. Ma non più Al Reverendissimo Signor vostro e mio bascierete la mano per me; e mi raccomanderete al gentile M. Alfonso? Sarà bene, che duesta spedizione, ch'il fare s'averà, di pigliar quel possesso, si faccia di modo, che ella non vada agli orecchi di M. Achille, o del nipote prima,

che quindo il messo andrà e sarà a Eulidi rate pate piglianida acció schamessiomonassio contrappongano alla difesa, ma sia presa la persessione prima che essi peramedor di nagionare : il sappiano. Sete prudente. Recommendori questa bisogna e sucte le suel parti State cano. Ai 24. di Febbrajo 1252d/ Dis Vinegia are no her only become and organize But the contract of one -man of Schurch City and a produce received one. Thing non oso A M. Girolamo Negro in the . Coins a otroine of A. Roma. Bettiment grape out in it for yet the test in got by costi alonogmderioni doveano intronar gli oreechi Perble che la vostra lettera a Mi Lampia dibued aslui-ed a me diede materia; dibragianan buons pezza di voi, col qual Mess. Lampridio io era nella sua casa. Ne del nostro Messo Anton Tebaldeo si tacque per neis preso a ciò argomento dalla medesima vostes lettera, il quale se verrà in queste centrade, ci sarà si ben veduto che egli mon si mentirà, se non d'essere stato troppola veniroi. lo per me non veggo l'ora di vodorlo o adirlo. Di grazia salutatelmi & raccomandatemoglio State sano de piaceinvi disfam dane huono indirizzo a queste lettereache vanno al Procurator di Santo Agostinolle di tenermi per molto vostro. A'4: di Maggio a529. Di Padova Bee o average the original question is face to di suche, the elle occe vada agli creaking of the Achille, o with many prima,

## A M. Girolamo Negro. A Roma.

Ogni di ho più dolci lettere da voi di che tanto ve ne ringrazio, quanto non basto a scrivere. Delle cose mie non dire altro, poi che esse sono in buone mani. Ho veduto per le lettere di M. Flavio la cagion della dimora. Non importa, pur che se gli vietino i frutti di questo anno, come scrivete. La morte del nostro Navagiero m'è stata amara e dolorosa, come giudicate, e non posso racchetarme, che questa perdita è pure stata troppa due volte pubblicamente, ed alla Patria, ed alle buone lettere. Che pure del mio particolar io me ne passerei, che oggimai sono avvezzo alle triste cose. Ho veduto il vostro bello Epigramma sopra ciò. E stato veduto e lodato da gli amici vostri qui in Padova, dove l'ho mostro io, ed in Vinegia, dove l'ha mostro M. Marco Antonio Michele nostro. Io l'ho pur pianto (i) anco io non so co-, me, la qual cosa vederete un'altra volta.

<sup>[1]</sup> Qui il Bembo accenna i suoi due Sonetti in morte del Navagero impressi fra la Rime nel II. Volume.

L'amico fa hene a rallegrarsene, che se M. Andrea fosse visso, gli arebbe fatto vedere quanto egli è lontano da quella prima palma, che egli si crede avere in mano. Del Tebaldeo, che abbia messo in forse la sua venuta, m'incresce, che amandolo io, come io fo, che lo amo niente meno, che faccia Messer Agnolo Colozio, e non credo avel detth poco, disidero vederlo in questo basno sere, e viver riposato o Viniziano de Paddvano, o almeno di queste contrade. Surete contento abbracciarlo a nome mio, e raccomas-Harglimi. Sarete ancora contento di dar buono Indirizzo a questa lettera in mano di Messer Gio. Anton Milesio, e di dire a Messer Plavio, che io aspetto risposta da lui della lettera, che io scrissi a Maestro Cheru-Hino dagli oriuoli, e mandai in mano sua scrivendogli di ciò. State sano. A' 23. di Giugno 1529. Di Villa.

# A M. Girolamo Negro. A Roma

Ho la vostra de 5. solamente questa mattina per cagion d'un poco di disordine avvenuto a chi l'ebbe in Vinegia da portarlami. Ma ciò nulla importa. Ella m'è giunta cara in ogni tempo. Del nostro buon Monsign: Giuliano così sarà per noi da fare, come ricordate, tener viva la sua buona e cara memoria nelle menti nostre con

146 VOLUME TERZO. thin quegli which che sond ana vera quitsta mentesti. La qual cosa certo sono che in voi tion potra mantare per lavibontame Wirin vostra. Quanto alla casa, the desidi-"rate comperare " o pure "avere " ad l'alcuno altro modo qui, già ne lio ragionato col hostro Messer Cola, che ne piglieras coma volentieri, e potra essere che ve ne titte remo alcuna. Ne si procederà senza parlatne con M. Donato, siccome ricordate. Non Disognava per piente, che scriveste de denari vostri, perciò che essi sono in Ducaissime mani. Ne a loro increscerà tenerità la yenuta vostra. Quanto all'amico che s'incomincia ridire, poco importa: lo ne fo al-T una via ed all altra quel caso che appunito debbo. Se i buoni facesser quel gludicio, che fa egli, a me increscerebbe. Già sapeva io quanta gratitudine egli avea usata verso altrui, ed aspettava questo ufficio da hi cuttavia. Di che vi può esser testimonio ...... Carlo nostro, a cui scrissi interno a ciò Sin ne primi giorni. Piacemi Pamorevole ardire dell' altro nostro amico che al patròn 'di lui abbia favellato, come scrivete. Fu sempre e buono e schietto e caldo costante amico. Salutatelo affettuosissimattichte a honie mio, e ringraziatelo di tante calde opere, quante egli fa per me, "che mi sono gratissime e dolcissime. Vedrò quegli altri sonetti, che dite volentieri. Piacemi anco delle stanze, che ha Mons. Sado-

LIBRO SESTO. leto avite in Palazzo. Dal quale ebbi fina prudente epistola fatto esso Cardinale, come regrivete. Alla quale risposi essendomi Bims callegrato, can un altra della nuova og molto prima meritata dignità sua Fatemi 12. S. Sig. raccomandato, e ditele, che agli m ha tomato in desiderio il venine un'altra wolta a Roma prima ch'io invecchi maggiormante, solo per vederlo. Le novelle, che nni scrivete, mi son care, e carissime and fieno sempre le vostre lettere che sogliono sempre essere delle più accorte e gentili ch'io legga. Qui si sta in espettazione delle cose di Fiorenza. E molti fuornusciti suoi si sono di qui partiti per Bologna. Se ne parla variamente. Voi costi ne dovete aver la verità più certa. Lei cose ed Inghilterra, delle quali scrivete, non posrsong andar così male per quel Re, come indoverebbono. Stimasi che Die lo voglia in marie meritare delle poco sante opere sue. La sua ruina, se succederà, potrà essere do ingrandimento di Mons. Rever, Polo, la qual cosa disidero vedere e ben tosto. lo "vi scrivero spesso e molto volentieri. Salutatemi il nostro buono e dotto M. Angelo Golozio. A Mons. Hey. vostro basciate la mano per me. E state sano. A 18. di Gennajo 1527. Di Padova. many propo abiro tal sono grabacione a deliciente a Veden que gli altri sonetti, che di e volucticii. Pierce wated early of who want all he can be

kan g 🕝 🦠 alla Dio il sa, che sa tutto, quanto dos lore ho preso della morte del nostro buon Tebaldeo Rever. M. Girolamo mio Della qual morte intesi per lettere di M. Carlo. pochi di dopo la partita vostra, e conobbi che Roma vi sarebbe molto men cara, non vi trovando lui, che amavate cotanto. da cui cotanto eravate amato. E come che egh si sia morto vecchissimo, non posso per tutto ciò racchetarmi; e dogliomi che el buono nomo e così elegante ingegno non sia visso ancora molti anni ed il pensare ora, che non ci sia più il nostro M. Antonio, ma ci abbia del tutto lasciati, m'è duro e grave e molestissimo, e sia credo To lungo tempo. Ma lasciando queste quezele da parte, che inutili sono, ho volenzieri inteso per le vostre cortesi lettere la sta fine essere stata religiosa, ed avere egli erdinato che i suoi scritti maledici si diano al fuoco, so che si mutino in loro i mini, acciò nessuno sia da lui offeso. Mi piace ancora, che il Vescovo Colozio e voi abbiate preso cura di rivedere i detti suoi scritti, che fia la più giovevole, che pigliar per lui si possa. Dogliomi degli Epigrammi e Sonetti ultimamente fatti, de quali

-vali nessun testimonio ha lasciato, non gli avendo mai scritti, come dite. E stata certamente gran perdita (t). Si vuole fare ogni possibile cosa di ricuperarne più che si possa dagli amici suoi, che gli debbono da lui avere uditi. E in ciò nessuno potrà giovar più, che il Vescovo. Quanto alla grazione, se io avessi alcuna cosa, che non fonso a tutto I mondo manifesta dil lufi. che onor gli potesse rendere, incontanente me l'arei scritta. Ma io niente so più di quelunque altro. Quanto all'Epitafio, io sono ora tanto avvezzo nella prosa e lontase da ogni poesia, che aucora che io ne chbia fatto prova, non però ho avuto graaia. di potere ordire un verso a questo fine. Auttavia non rimarrò di pensarvi per le innanzi. Non ha così fatto M. Cola, il quale vedendomi in questo pensiero n'ha fat-

<sup>[1]</sup> La perdita, che si è fatta delle cose volgari, e delle Latine composte dal Tebaldeo nell'età sua avanzata, non è tanto grave, quanto si argomenta dalle parole del Bembo: poichè alcuni suoi Sonetti si trovano sparsi per le Raccolte di rime volgari, e non pochi epigrammi furono pubblicati da Giovampado Ubaldini nel libro intitolata; Carmina nobilium Poesarum Italorum, indi dal Toscano nel Tomo primo della sua Raccolta impressa in Parigi, e possia in altre susseguenti.

to egli (2) uno, che fia in questa lettera; e peravyentura non vi spiacera. Arei caro mi mandaste uno de fatti da lui, che dice

30130

[1] L' Epitafio in morte del Tebaldeo fatto da Cola Bruno, fu impresso socto il nome del Bembo nel libro intitolpita: Oratio de studiis liberalibus artium habita Lucae ad decemviros, Senatumque Lucensem. Epigrammata diversorum auctorum quam elegantissima. Jacobi Sadoleti Cardinalis oratio de Pace ad Imperatorem Carglum Quintum Caesarem Augustum. Lucae apud Vincentium Busdragum. MDXLIX, in 8. In questo Libro si ritrovano a car 13. que versi, e sono di questo tenore;

Quae ripis te saepe suis stupuere canentem Eridanus, Tyberisque, parens ille, hic

tuus hospes:

Credibile est, vates Antoni, nunc que que sílvis

Te canere Elysiis turba admirante Deorum.

Di tali versi l'Autore su, come dicemmo, Cola Bruno, sotto il cui nome furono dal Giovio posti ne suoi Elogj degli Uomini per lettere illustri, dove sa menzione del Tebaldeo:

essere troppo modesti. Per venire a Monsi-Affor Sadoleto, che desidera il Concilio in alcuna parte per cagion di potermi rivedere. Io di vero non so dire, qual cosa mi -potesse donar la fortuna più cara, che il portar S. S. in questi d'intorni, dove io e Tivedere e godere il potessi alcun giorno. Proffettegli questa mia casa, e la Badia di Villa nuova, l'una e l'altra assal viciua Marvicenza, dove S. S. potrà e venire egli afle volte i e tenervi sempre quella parte Hella sua famiglia, che gli piacera. Perciocche quella città è picciola, ne potrà la lei Caper Comodamente tanto popolo, quanto Bisognerebbe. Ma sia di mestiere, che alcuna parte si ricoveri e dimori nelle viciae contrade. Ne S. S. potrebbe altrove avere stanza veruna, che più sua fosse, per molti conti, di queste. Basciategli la mano per ine. Che M. Matteo Pizzamano sia tutto costà negli studi delle buone lettere, mi piace. Scrissi at Sig. Card. suo, come esso volle che io facessi. Saperò volentieri, se Te mie lettere hanno alcuna cosa adoperato. Non ho che altro dirvi, se non che se avete animo di ritornarvi a questa quiete, ingannate alquanti vostri amici, che nol credono. State sano. A' 4. di Genu. 1528. Di Padova: Election of the State of Solar Justine and Packet post at Low Wing dagli lingun our lettera charter, cone far mensione das l'ebuvien

# A. M. Aurelio dell'aoqua, Vicario

toilo. Bar e sano. All alle Io ho due grandi obblighi a Wash Vund è del favore prestatomi appresso il vostro Podestà, che è stato, quanto io medesimo desiderai che fosse: l'altro del modo e prontezza e destrezza usata in ciò, affine che'l favor s'impetrasse da S. S. Dell'uno e dell'altro ve ne rendo quelle grazie, che io posso maggiori, e vi fo intendere: che jo non manderò giammai la vostra cortesia in obblio, e se a tempo alcune verrà, che io ciò vi possa dimostrare, voi conoscerete non avere in isterile terreno seminato questo vostro ufficio. Benche altre a que sti obblighi un altro ve ne ho del vostro gentile e poetico sonetto mandatomi nelle vostre umanissime lettere. Il quale tanto più m'è grato e caro stato, quanto meno io l'aspettava da voi dato già molti anni a molto diverso esercizio, che mi fa a vedere, quanto voi siate di felice e fertunato ingegno, poi che sete ancora nelle arti da voi lontane sì grande e sì eccellente maestro. Ne questo tengo io per miner debite d'alcuno degli due di sopra detti. Anzi lo stimo io molto più. Onde bisognerà confessar che io vi son tenuto d' una gran somma. La qual cosa so volentieri, e mi vi proffero per vostro, e vi priego a valervi State & Garage

di me in tutto quello, in che io giovar vi possa. Che mi troverete presto sempre a far per voi, come per caro ed onorato fratello. State sano. All'ultimo di Febb. 1529. Di Vinegia.

#### A M. Giovanni Borgherini. A Fiorenza.

er er en be be bit e tibe son Sons stato salutato più volte dal nostro padre M. Leonico per nome di voi ed hollo pregato sempre a fare altrettanto con voi a nome mio, la qual cosa non dubito che egli fatta non abbia, e non v'abbia anco scritto, che la memoria di voi è tra noi qui molto fresca, siccome dee essere per molti conti. Credo che parimente voi non vi siate scordato, che io tra gli altri sono e voglio sempre essere molto vostre. lo vi diedi, quando eravate qui, una storietta Viniziana scritta per M. Pietro Marcello insieme con quella di M. Leonardo Giustiniano. Ma questa voi mi rendeste, quell'altra portaste con voi partendovi. La quale bisognandomi a questi di , e facendone lo cercare in Vinegia, ancora che quella, che aveste da me fosse in istampa, pure non ne ho potuto avere aleara che non see new trovale più. Perchenconvengo pregarvia eigle contento di ringulading Che se poi la vorrete, io la farò trascrivolume reads.

vere nie laivi nimandere. State sand eg reals
communication de Mc Pier Environces en e estipe a
tate e inome mio la vostsa i Danas Aoto e
d' Aprile 1529. Di Padova.

# A M. Niccolò Astemios

and Howedown molto, volontieri, il lango ed amichevole discorso, che mi fate nelle gone sure dettere dello stato vostro i imperato M. Nicoob mine e sonomi ingresciuti i kostii disagioe sinistri siche aveta questous vernou avuti costi, siccome debbo ppgr. l'amogent chesio vi porto e per le vostre molte viros tu. De quali poi che ne sete ussity sanon e salvo, mi racconsolo. D'una cosa racto chetar non mi posso, che non abbiate ppin fatto, che io abbia sontito di voi pue chesi io sia stato più di due mesi questo medeno simo verno in Vinegia senza andir parolamo che mi dimostrasse voi nessentin Che pureb aren potuto alleviare, a gualche modo la noico: vostne. Come cha ciù sia assai imi piace i che siate venuto a queste nostre apare, lon venira ora a Vinegia non posso Resta shas prendiate fatica di venire in qua voi, acciocchè io vedervi possa, e voi me; e se io sarò buono a fare alcuna cosa per voi, possiate avvertirmene. Che certo poce

altio postel far più volentieri, che fare ova piacere de l'hericlicio vostro. State sano, e promettelevi di me. A'29. d'Aprile 1529. Di Padova.

#### A.M. Niccolò Astemio. A Vinegià.

so Se il Petratea non vihampotuto persuadere egli d'essere stato veramente idaamorato di Mad. Laura, con tanti suoi belli e cari scritti volgari, e spezialmente col primo suo sonetto, nel quale non è verisimile the egli fingesse a sua vergogna: e con tanti altri latini, ne quali egli fa testimohio di ciò, io non presumerò già di poterfori persuadere io. E perciò lasciandovi a nella vostra openione stare mi rimarro di farne pruova. La quale openione per farvi piacere disenderei, se in potessi, che sempres disidero piacervi. Delle lode, che mi date [[vi ringrazio tanto ancor più, quanto io veggo che elle d'amore procedono. Se io saplito avessi deve dirizzar questa letterail y diei risposto prima. State esano e ed : amiltemi: A' 4: di Luglio 3520. Di Villa.

-ol for any all these to be all the second of the second o

# A M. Roberto [1] Macigni. . A Vinegia.

Il piacere, che io presi in conoscere a questi di M. Matteo vostro figliuolo, e in udir da lui quello di voi che io non aspettava di sentire, estimandovi per lo non v'avere io veduto molti anni sono, già di quelli, che non si possono vedere ne udir più, m'hanno raddoppiato le vostre umane e cortesi lettere, per le quali ho inteso la memoria fresca ed ouorata, che serbate di me. Di che grandemente vi ringrazio. Le altre cose vostre non prospere, delle qua-

<sup>[1]</sup> Di alcune lettere del Bembo scritte al Macigni, che inedite si conservavano in Padova, fa menzione il Sig Apostolo Zeno nel Catalogo delle opere del nostro Autore posto dietro alle annotazioni alla Vita del Bembo scritta da Mons. della Casa, ed impressa dal Lovisa nella Raccolta degl'Istorici delle cose Viniziane scritte per pubblico decreto. Noi facemmo ogni diligenza per rinvenirle, ma ciò non ei è riuscito, e nemmeno sappiamo se sieno andate a male, come facilmente sarà accaduto.

li brievemente ragionate, mi sono moleste, siccome esser debbono le disavventure degli amioi. Come che la presente stagione fa, che sentendole noi così spesso avvenire e così universali, meno elle ci pajon dure, avendo già per la lunga usanza l'awimo nostro fatto il callo alle triste cose. Piacemi tuttavia, che io veggo, che le virtà di vostro figliuolo son tali, che egli vi può alleggerire d'ogni gravessa. E pure di ciò solamente molto più mi rallegro, che di tutte le vostre noje non mi doglio e rammarico con voi. Io e questi dì l'hoveduto più volte, e sempre il rivedrò volentieri o come radice vostra, e come dotto giovane, vie più peravventura, che non portano gli anni suoi, e come modestissimo e costumatissimo. Ed ora con voi me gli proffero ad ogni comodo ed onor suo. Convienmisi oltre a ciò mantener la buona Junga amistà, che è tra il mio buon padre e voi stata, massimamente invitato a ciò dalle vostre lettere. La qual cosa farò So di buonissima voglia a voi parimente profferendomi. State sano. A.6. di Maggio 1529. Di Padeva.

# MM Bernardin ela Rorta.

edoutiwostri Sparagiyuche essenimi o Soglio-THE let low earence out the constant of the letter of the sono stati amari a spiacevoli, sito quanto ven eggivko da voi avuto novella debomele depuistro e mio fratella M. Luigiadel and yariodi voi.: Qui non so che altreodire a non quellousche à moko soverchio chaois dica de ciò de che procuriate con agni dila gentaila sua guarigione . e gli rendiate le opere e la cura e la fatica, che enli presd orofa Panno, nella vostra grave infermità Laugual cost of the che io non dubito che si faccia per voi, spero angora che alla de con quello medesimo frutto. Encesì modera risanerere lai, come egli allara fu onazione della salute e vita vostra Sareton contenta abbracciarle in mia vece. A cui seringerse dessi far giovamemo per venire a vederla, sateilgià in avia Nu Sca Dio clossisanius rdi faccia lieto di cidu e me insieme con moil Alpi dig Maggio anti 201 Di Padova surunoo al bri m' lu cotre dis possana pi la traffilia Panima pio di present a messuna he saputo mea dary closs squee, has quot cosa se a me arviene, mi posso fare altramente, che è da credere, che debliere fur voi ?

### A M. Bernardin da Rorto.

-oilg Poinche così danno voleto de nimiche stelled where questa malarstagion signoregmiamo, che Mi Luigi vostro fratello poposi skurpomuo difunder da quella malvagia fobe bre lother w dwistiligiornic cosh imperiosainento l'assali, may cirabbitigliscieti gioli sconsolati con la sua partita; lio hopevi wonsoleed già. M. Bernardin mio godi tanta elsi igran perdita, che avete fatta d'un così salomose e così amorevole fratello e che sohe avevate. Però che anco io ho bisogno disconforto forse dope voi più probe alcum ado alcourtche viva. Perciò che a nessuno do winte da voi in fuori, che più amate l'abbia idiome, e trovomi di questo non aspettato accidente si mal contento che jo non me ne so dar pace. Ne ho preso questappenna in mano per altro, che per pate tiel con voi l'acerbo ed infinito dolor mio Ho zvuto: questo anno molte cagioni di dolermi per le morti di molti mickamici che la comune influenza di queste maligne febbri m'ha tolti. Ma nessuna m'ha traffitta l'anima più di questa, a nessuna ho saputo men dare alcun riparo. La qual cosa se a me avviene, nè posso fare altramente, che è da credere, che debbiate far voi?

266 VOLUME TERRO Stimo admique, che pochì altri siano vivic in più grave acerbità d'affantio di noi dues Comuche phi sand pensiero sarebbe je cohon noi ci accordassimo col volerollel dello uce: sempre onorando con perpetua memoria il nome di lui ci sforzassimo di quetar le lagrime, che nulla giovar possono. A che fare vi conforto. E fo pur quello, che io dissi di pon voler fare. Ma io il fo debolmente, ches non ho parole da reioni Formal voli Con ila vostra prudenza daretto quostrub che Hon's fare to , e vi confuttelesse slab voldstesso, e preverente cole consiglian al tempo che par suole alleggerir zuntende doglie. lo a voi proffero tutto quello amos fer che for how vostro fratello portatora e vi priego ; che in viscoro di questo mio alle fanne usiate per lo innanzi me e la mia cusa in quella guisa, che faceva eglio & cost mi parrà avere avuta minor perdita: State sano, A' 14. di Maggio 1529. Di Par dova.

#### A. M. Bernardin da Porto. A. Vicenza.

olis Houavite, Magh. M. Bernardin mio, tili mazzo di belissimi sparagiçoche m'aveste imandati, i quali mi sono staticanto più cari, oddano mir die prebenessie sondo del volte None Otso: Di che vidringiazio. Qualido mi avvenese obisogno dib V. M. 101.

LIBBOT SHEED OF cost vi miegota fak di me, che molti appie sonoh aha id sonistastrof Salutatemi, la Ponze nachostraldensataterenanger Agli the diAprile) noi ci accordossimo cul volevoltell dello 1530 sempre enoranda con perpetua memoria il grime, election agreed A che che fare it contact. If it pret vecto, the io -lod Woio's etc. troppo correse, Magn, Mi Bornoldinimies Ebbi questo sabato santor duciscapretti da voi grandica grassi acomo, dute vinellettimil che su troppo. Nondimeno. nei rendo quello grazio che io debbo... elpriegovi: a pon jusar tanta non yoglio dir cortesia dema salvatichezza, meso, che son vostre: mille appi sono. Increscemi della moie rosere delle quali mi sgriveto No Se Dio ve ne liberi, e tenga sano ed allegro: Salutatemi la Magn. vostra Consorte, Sono sempre, a'i piaceri vostri. Se rispondo tardo, petdonatemi. A' 18. d'Aprile 1530. Di Villa nuova.

# A.M. Bernardin da Porto. A Vicenza.

olisiNoniscrissi; per M. Agostino Angiolello a W. 6. pregandovi foste contento mandar-mi penduici, libri del buon M. Luigi vostro festello estimando voi deveste a dui crede-reconiche vedo che non gli avere voluto der fedes, viapriego assio essai mvi piacris mandarmi idestichibii per lui a quali aver

yolume terzo.

rò quella cura, che all'amore, che io he al suo autore portato, si ricerca. E renderovvegli ad oghi piates vaccui. No essi tuttavia in questo mezzo perderanno nelle mie
mani. A. V. S. mi raccomando. State sano.
A' 18. di Febbrajo 1531. Di Padova.

#### A M. Bernardin da Porto. A Vicenza.

Ho avuto il bel dono de' Cotorni da V. S. Molto Magn. M. Bernardin mio, e ne la ringrazio, come debbo, e per amor vostro gli goderò, pregandola ricordarsi, che per mille conti debbo esser suo. State sano e salutatemi M. Girolamo vostro Cognato. All'ultimo e del mese e dell'anne 1532. Di Vinegia.

 $(\mathcal{A}^{\mathrm{opp}}, \mathcal{A}^{\mathrm{opp}}, \mathcal{A$ 

The state of the s

and the statement of th

#### A M. Cristoforo Tasso. A Roma.

Se gli amici non dovessero potere alcuna cosa l'uno con l'altro, l'amicizia non
sarebbe così bella, e sopra tutto non così
giovevole, come si dice e scrive e conosce,
che ella è. Onde avendo io inteso voi avere impetrato la surrogazion nelle ragioni
del Vescovo di Giustinopoli sopra il beneficio di Trascor, sopra il quale egli facea
lite con meco, fidandomi nell'amore, che

avete sempre per vostra cortesia mostrats portarmi, e nella vostra molta virtù, che vi separa, dalle usanza e costumi del volgo. ho preso ardire di pregarvi con questi pochi versi ad esser contento di non vi vo-Fer porre nel luogo di quelli, che m'hanno dato lungamente, e danno tuttavia moltamolestia, a pareggiarvi con esso loro com tra me, che vostro sono. Anzi vogliate ac donerar verso me quello, che farei io mili le volte con voi, e ciascuna più volentient che non vorrei, che si paresse che ionivi fossi nimico, e cederei a voi tutte: le impetrazioni mie in tali casi. Così vi priego. vogliate questa una far voi, e levarvi di questa noja. Acciocche mi giovi lo avere jos arnto caro, quando da Roma mi fu scrittoda comune amico nostro che voi prima di lui avete impetrata la surrogazion predetta. che ciò fosse avvenuto, estimando le mie: ragioni di quel benificio non esser men salve nelle mani vostre, che nelle proprie mie-Di che vi rimarrò tenuto via più che non vale il beneficio medesimo, in quanto le cortesia molto più vale, che terreno e argento ed oro. State sano. Agli 11. di Gingno 1529. Di Padova. estimates a sub-based of atmospheric were appeared as any amount is of priority become the for the more bearing a larger course Take the of one trafformers in the every with ent a demaginar atom its same tage of such the same della promovern e della state

arend series or a comment of the surface from soft artiful in the source of the total marketing rogiovate Signor Giovan Giodechino 198 14 has prese arthrangent Vak con questi puwhi versi ad east intento di non vi voporce but bodge of quality sharin hanno pilona morbidee, the Maestio Jacob Ebreu macabbia data occasione di scrivere a W. Sig.91quello : che io mi vergognava mezzo non averafatto molte valte. Il quale essendo darmesanticamente e consecuto per buono nomo: e leale; e per dotto e valente medito: orqueril cidillamato rassable el tenuto (Carolle e sapendo cherio disidero ogniben sno pini priegrous to il voglia raccomandare a V: Signitus clovebe mol togliate impedite ad outener quella sua grana assai leggiera, che egli da quella Signoria tanto disidera ad istatisand'altro Ebreo, che gli si opponga in questo. La qual cosa, perche a me part averausai dell'onesto; che non é impresa laudabite ? perisiocche altri non possa con seguire una grazia, volerla vietare a colorodie speravventutie da meritano molto più e sono atti a poterla otienere: non' posso fare, the io notivi raccomandi di Budat inchiostro, dove io il vofer vostro mi offenda. E sarammi caro intendere, che Maestro Jacob uomo per la sua virtù veramente degno da esservi caro, abbia la buona grazia vostra per queste lettere. Io mi sto qui tra' canti di molti uscignuoli, e tra tuți gli odori della primavera e della state

con l'animo assai riposato. Dove se V. Sign si vuol degnar di veniro a atarsi otto giormi, ella me ne farà singolar gestia), come che la stanza picciola sia poco degna della grandezza vostra. Ma la farete grande voi adoperandola. Nella cui buona grazia mi raccomando. Di Villa A' Moredio Giugnos 1520. doverlo e for a solid a m ha S to seem on the Signor Giovan Giovacchinos othis sacra levera sacra In Inghiltertas enovel erose che. Bours and services to a William Co. . Il Reverendo M. Evangelista Cittadina ginnto qui l'altr' jeri mi saluto per pome di V. Sign. a di lei e delle cose sue langamente mi ragionò. La qual cosa mi fu tanto cava, quanto altra, che io avessi por tuto intendere a questi giorni. Di che vi rendo infinite grazie, che in così lontana parte del mondo essendo, tegnate memoria di me, e ricevolo da voi per dono dell'amor verso me vostro. Nè mi sono potuto ritenere di prender questa penna, per risalutarvi, e ricordarvi che io vostro sono, quantanque voi grave ingiuria mi faceste di questa com trade partendovi, che non vi degnaste paseando lasciarvi da me abbracciare, conoscept do voi e quanto io v'amava, e quanta cagione avea d'amarvi. Ho inteso V. Sign venire ogni di più in grazia del mondo, più in dignità, ed in ricchezze. Di che con woi mi rallegno. Quantunque se ia vi ver

desai iriphsare oggimai dalle faiche . e . go.

dere la vostra bella e larga fortuna , mi rallegreroi lancer più lo mi sto, come io melio. Godei quebra stato passata prima in Vindgian per un mese Mon nostro di Sa-Jerno pre poi per alcum poehi di qui E pono meno che io ringiovenii dal piacer prespudiurivederlo e d'esser seco. Gredo anco doverlo riaver qui questa state, che così m' ha S. Sig. scritto pensar di fare. Egli è tutto buono e tutto santo de tatto nelle sacre lettere e Latine e Greche ed Ebraiche. Nostro Sig. Dio gli doni lunga vitel Altro a voi non dirò, se non che sin di qua abbracciandovi con tutto il mio animo nella vosta buona grazia mi raccomando, pregandovi lunghissima felicità. A' 5. di Gennajo 1532. Di Padova. LV GAT . The state of the state

ib circle A M. Alfonso Toscano.

entropy to the policy of the constraint of the c

Mi Alfonso, l'amore che mostrate nelle vostre l'ettere portarmi il dotto e buono e
smosissimo M. Claudio Tolomei, nè crede
sia cosa nuova a lui quello, che io gli
porto, ed il gran conto, che io di lui fo.
Turraviana me è carissimo il testimonio
sopranciò vostroned il ragionamento, che
meco di lui fate E soprantitto miè di
monno piacere, che segli pensiedi dionne

con l'animo assai riposato. Dove se V. Sign si vuol degnar di veniro a atarsi otto gionmi, ella me ne farà singolac gegzia come che la stanza picciola sia poco degna della grandezua vostra. Ma la farete grande voi adoperandola. Nella cui buona grazia mi raccomando. Di Villa A' nondi Giugno. **1520.** doverlo serve alrevah m ba S Se, some on the contract obse Al Signor Giovan Giovacchinos other sacre letter with Inghiltertas money grace che. Anaro Sec. of the west engage in . Il Reverendo M. Evangelista Cittadina giunto: qui. l'altr' jeri mi salutò per nome di V. Sign. e di lei e delle cose sue langamente mi ragionò. La qual cosa mi fu tanto cava, quanto altra, che io avessi por tuto intendere a questi giorni. Di che vi rendo infinite grazie, che in così lontana parte del mondo essendo, tegnate memoria di me, e ricevolo da voi per dono dell'amor verso me vostro. Nè mi sono potuto ritenere di prender questa penna, per risalutarvi, e ricordarvi che io vostro sono, quantunque voi grave ingiuria mi faceste di queste com trade partendovi, che non vi degnaste paseando lasciarvi da me abbracciore, conoscent do voi e quanto io v'amava, e quanta cagione avea d'amarvi. Ho inteso V. Sigo venire ogni di più in grazia del mondo. più in dignità, ed in ricchezze. Di che con spismi rallegro. Quantunque se ia vi ver desai iriphsare oggimai dalle faiche . A go

dare la vosner bella e larga fortuna mi rallegrersi lancer più lo mi sto, come io melio. Godei: questa stato passata prima in Vinegian per un mese Mon nostro di Sa-Jerno pre poi per alcuni poehi di qui E soco meno che io ringiovenii dal piacer prespudivirivederlo e d'esser seco. Gredo anco doverlo riaver qui questa state, che così m' ha S. Sig. scritto pensar di fare. Egli è tutto buono e tutto santo resettato nelle sacre lettere e Latine e Greche ed Ebraiche. Nostro Sig. Dio gli doni lunga vitel Altro a voi non dirò, se non che sin di qua shiracciandovi con tutto il mio animo nella voska buona grazia mi race mando, pregandovi lunghissima felicità. A' 5. di Gennajo 1532. Di Padova. Example of the Common to the State of the St •nrq energy is the only in the second sections.

ib nie A M. Alfonso Toscano:

sacra, (g.a.) and sacra of the ending refer triber, but it is a sure province in probit it**Namem' é**ncosa e**nunto** p**rovincianora** 

M. Alfonso, l'amore che mostrate nelle vostre l'ettere portarmi il dotto e buono e
smosissimo M. Claudio Tolomei, ne crede
sia cosa nuova a lui quello, che io gli
porto, ed il gran conto, che io di lui fo.
Turtaviana me è carissimo il testimonio
sopranciò vostrone dil tagionamento e che
meco di lui fateri E sopramento miè di
monno piacore puche segli pensie di dionare

e scrivere la me alcuna sua une sua pera une sua zialmente con si chiaro segno d'avermi per amico espo e como e quello andel aquale mi dite però sarete contento rendergia di ofo quelle maggiori grazie; elac sapetemis convenguno a tanta cortesia. Bené è nverous che lo viho una grande invidia, poscio che avere voi veduta quella opera, e mod lohov veduti io. Direi ; che lo pregaste ad lesser contento: di farlami vedere : ma con com reil gravarlo soverchiamente. Edmaspetten ro inisiquesto mezzo la sua ocazion di pace die voi mi promettete. Anzi non posso far così, che io non vi prieghica direff, che io sono oggimai vecchio se percio tanto più disidero ragionevolment te che egli non tardi a lasciarmi vede quella opera, che egli mia vuole che siav La duale se egli si contenterà di mandare mi, la la riceverò la luogo di singolar donde E se non vorrà che io la lasci vedere a persona, e rimandigliele subitamente cost farò senza niun fallo, e di questo siatenegli voi mallevadore e promessa per me, e pigliate anco satica e carico di darla al Cavallaro acconcia di maniera, che ella non possa ricevere alcuna offesa nel portarla colui, dove la dirizzerete. Certo che io non potreviaver da voi cosa più cara, e tanto ancora maggiormente, quanto roche 6740 H gusto "tutto stemperate dalla lezione ell'aliquative esclosche ricose, che isono uscite ffidrie a farși leggere, e vorrei tornario alia

suncustural forma con duella lettura, che souhone io, quanta dolcezza averà in se, e. quanta immonia. Dunque non colo di puovo vel nezpriego e gravo, mangià n'aspettol'on pera danto dai fido non pur di min ma anco di Mc Glaudio, che non si debba in ciò lasciar nè da me , nè da voi pregar ja, vanol E torno a dirvi ed a pramettervi sig curissimamente, che se egli vortà che pltro occhio a che il mio , non la vegga alla tro sechiol non la wedra. So egli da vi dane ra, sara bene la rinvolgiate of facciate in telas cenara, e per lo primo Cavallaro, la mandiate a Vinegia in mano di M. Gioyan Matteo Bembo mio nipote, che sta a Santa. Maria nuova sul campo, assai conosciuto dan Cavallari tutti, condannandola grassan mente, acciò sia bene e diligentemente portatal Delle novelle di Roma, vi ringrazio E victicordo, che io vostro sono. Stata sano e salutatemi M. Girolamo Negro. A' 44 dic Luglio 4529. Dis Villate great . Light great richaranie to no o taro sees of the (13) 9 (90) 6 . . . Friedrich . bsection ior A.M. Alfonso Toscano, in the line er at his out in an ale Sienia. Engage a consilier Plante in post small syranic permit 6 the about grand of good inless . Al vostro M. Marco : Antonio ho fatto quelle accoglienze, che io doves peraccon mandandolmi voi. E se gli javverrà valersi di me, conoscerà quanto evoi possiate maco, idicción lo ringuazio, cho go ragione, states

che io ho vostre dettere, nelle qualiquesco woi non mandare in obblio lasmon, che in vi porto, e sono di portarvi tenuto per le molte virui vostre , che già buoni anni affezionatissimo mi vi fecero. Le mostra o con zesi profferte mi son cano e doloimiseneile baldanzosamento, se mestier me na facese se. Allo'acontro non vi proffero cosal rerus na, che io tutto prima che era son vosino. Rimane che m'adoperiate Al Sig. Duca di Malfi Sig. vostro renderete molte grazia delle salutazioni sue, ed au8.68. mindonés te, quanto vi piace. Dove mi pregaterali mandane a lui alcuna delle mie rime ilie inchrieve le mandero tutte a luiced moios Che fra pochi di è chi pensa di farlecadi nuovo imprimere con alcuna giunta coloha meduta non avete. State sano. A' 27. di Gene najo 1533. Di Padova. danni ilga ed Mons. restau the state of a view of the lax rederes non et el ecteur et eta cat graeza, perch. otaloba Sadoleto. otareq , sz eservice as a second of the second of the second Philosophy and Alberta or the second that the life is

Increscemi, che non siate potuto venir fin qua, come dite aver disiderato e pensato di fare. Perciò che io arei veduto e conosciuto quel giovane, il quale, e perchè è nipote di Mons. di Carpentras, e perche è egli di molta e di singolar virtù, cod ostimo lettere, io amo grandemente e eli sono affezionasissimo. Ma poiche le vo-c

sua seccionazioni non l'hanno permesso, fui pimarro contento di sentirvi tosto dever tornhewa Mous) vostro. Zio. Ho rinyuto per lo resummerso il mioni Dialogo insieme ticon koyosusolettele arquelle di Monstityostra. Riscovingracio della fatica presa la ciò. Ne vons mestiere d'alcune scusa per dantaidithrycheod stato ner stempo assai. Quanto al priego mie fate di rosto mandarlo fuori, poscianthe jointho erlandicenza dis Mons. wasten, of day vostra esortarioney icuil labelet roughriire da me fin pochi giorniilezrimantheroffum S. S. impresso. Piacemi wella not vellagrehe date , della venuta idi: Monsisdi - Salerno in Italia. Ne poten sentir consepiù caranise io non vi sentissi Mons vostro molto, concento e con quel medesimo ripos sop the cylisha e gods nel Vescovato soo: Se egli manderà in qua ril Comemario di Mons. vostro, il quale io disidero molto di vedere, non gli si mancherà di buona diligenza, perche egliopsua e corretto e vago. State sano il mio Markaolo a me non meno di figliuol caro. A' 28. di Luglio 1529. Di Villa.

nor come come che non sinte pomo ver nor mon esta e disiderate e persure disiderate e persure disiderate e concrete disiderate quaixmooning of quele, e persure e disiderate, a perché è ent di molta e di ampolar virtà, perché è esta di disiderate. Signopara dispende e di concrete di molta e di ampolar virtà, di concordinationale. Signopara di concordinationale di c

compare min. Illustre Sig. Conte Agostina figlioszo e figliuolo mio caro, della qual morte mi date contezza per le vostre lettere: re de 13. di questo mass, e conosco agence in lui perduto un buon fratello : che per quello io il tenea zi ed esa certo esser udaz lui tenuto per fratello parimente... E tanto: più me ne doglio e rammanico quanto por la bontà di Mad. Costanza vostre madre e di voi stimo ne abbiate sentito e: l'uno .... l'altro incomparabile cordoglie di cascada egli morto in età di poter ragionevolmente vivere ancora molti anni a [soddisfazion; di voi ed a profitto e comodo della vostra onos. rata famiglia. Il che poscia che a Dio nenè piaciuto che segua, e che egli ha luiga::: se chiamato, resta, che voi, che setquanico successor delle sue ricchezze rimaso. prendiate animosamente le sue cure ed it : suoi pensieri, e cerchiate e procacciate ancor voi non solamente di mandare inpenzile vostre fortune, siccome vedete che hau fatto egli; ma insieme con esso loro . eu molto ancor più, la huona fama della casa : ed il nome particolar vostro, e tanto più vivamente, quanto avete voi con le molte. ricchezze congiunto l'ornamento, delle let- ... tere, che non avea egli, del quale ornamento gli sete voi tenuto, e non fu egli : tenuto a suo padre. Quantunque tra tutte in le cure, che doverete pigliarvi, nè a voi più dovuta, nè dagli uomini più lodata, nè ... a Dio più accetta potrà alcuna essere, di

quella . she di vostra madre detette aver press:, osofandola" e "riverendola" non solocome facevate prima, ma melle dicora maggiornistic, in quanto delité della vostra pieth: fit: darle 'estrione : di "theso - clascul zissno dittersi del suo dimno e men sentirio. sopratili destre amore versus foi e supra la vostin elkidianus e diverenza riposandus; La quid vostra madre serete contento di salatare a neme mio, e di pregarle a portar squalentenrente questo naturale avveniments della fortuna, e mostrat cost oral il inguivalorese anime come ella l'hat ' molte altre volte in altri non men durit accidenti mostrato. A cui proferrete tutto! quello i che è in me, o sarà giammai, ad ogni-oner sue e de suoi, a poterne disporse blascuna ora e valersene non altramente: che se io le fossi mito fratello. Sone chira questo assai certo, che a vol nos bistigna persuasione in ciò; che aven dovinil Conte vostro padro lasciato una sorella e non più: la quale oggimai dec esso re immetal di doverle dar compagnia, voi gliate diligentemente procurar di trevargliela wile iche ella sia e piena consolazion di lei; è helle onor della famiglia. Nondimene hoge posso tenermi di non vi dire. che quanto più le sarete largo e liberale delle vostje ricoliezzo per moglio e pri onorstamente maricarla, tanto N. Sig. Dio più quelle medesime ricchesze vi crescerà · 数 。 螺旋碱醇 化放流 家 

204

principal straight with a second seco she ma succession steglios face che marade won described in the quality made of the shalls metten mandataral / mondo to paste dbileel de ble ad mone, come seco secon se di di voi fai ausile medekime radicipalaiko minali wiff nallocure, multerdiolais ed versi valoroce rolitheeschonialisatesis, odes listebuigeles Political picture chire; come 1200 actano HHI Adveted to hand be comed to the second t deloses the White Taticar with the Personal Ta quale edue per sangue un alula setolial would be berch' & nate from mina with a umolle Maggior fatto di quelle che saresvo se sella milechio nata fosse, ed era che M cosoo domino padre & morto evoi peheomslases of Histoccedere, padre chiamat pontenca Mond The Ritello? may to non diriosa. Tro prù oltra e forse ance quessos sen "Illa vostra doice e cortese nuovabnar di " Koverchio stato. La qual com de favimi. "Tillegrero" aspetistido che in brieves quasi-"tardola facciato" Madi Costenza de midel Cos. Meio, e voi di Gognato, e tatta la sambitta di zdivo les care parentes e me sinsiente con Wordel placere seculation ento vosass. che nè men di parente vi sono, nè men di padre mi vi tengo essere per l'amor paterno, che io vi porto. E come che io Mad. Caterina mai veduta non abbia, pure l'amo quanto figliuola, poi che ella vostra sorella è, la quale m'hanno fatta essere ancora vie più cara le sue latine lettere

altre profite a me sovitte diegophie einstitute sherhen miospetanny sche selle aré figliusie di chamacia saingolas d'Donna. Mo santisa modescription of the second of t dis Salarna restros Zianins Italiane ad Urbina. in pia odtaku mis isho negli i wine i akumi. i Ed i bo oda milloure, imeteratelle adordoni actorno roleinte échen in Malutesi, de Mistuigi de Bottoria fuoriacile quala guanta primajara sicmorio huppa pante di metoses proprinti Mi qeafgeangoan da i iyariylah il Pesocolol Trifeton Milipenicania Maggala miano Veri ellomesantro minestranete il Cunte Giulio steers Zionse egli elegati, ed a M. Franserce Magnero quatro mi professete e starete isano Alle proferie un che delle nestre fernisè pute a di voi stesso mi fate, m'era acordico di rispandervij, pon perche elle corissing state non mi siano, che certo sono, is rendorona molte grazio con tutto il mis ienimal abbracciandovi di ciò a besciandovi manpeschi danto diche poi gale vostre que elegania selecia comando come antes los attionaise vostre sono mucht de ciò da canal odinabie der intesinchenvolgeraustener, mecontrol Participation of the Participation of the Control of the C che nè men di parente vi sono, nè men di padre mi vi tengo escere per i amoir potenno, che io vi pero E come che io Mad Ceterina mai vedata and abbia, pure Pame quanto figlicular, poi nee ella vostra sorella i, la qualis es hancio fatta essere success vic pik cera in the first bitose

\* 70 · Al Conta Agostin Lando.

Piacenza of odo syame

;

wei negonek

tere is Vinter

Alla vostra de' 24 di Dicembre ris spendero poche righe, Sig. Conte come figliuol mio caro. Vi ringrazio del cascio mandatomi, sete troppo cortese Quanto, a consiglio che mi dimandate, se dovete pigliar moglie, al che fare sete astretto dai vostri, vi dico, che non potete fer meglio, che rimettervi al volere di Mad: vostra madre, la quale è per la sua molta prudenza vi consiglierà quello, che sarà il zion vostro, e per l'amore, che ella vi porta, dee da voi meritar questo, che più, che a veruno altro, le crediate. Piacemi, se arete come sperate, maritata Mad. Caterina vostra sorella, e di ciò mi rallegrerò al pari di voi. L'amor vostro verso me, che mi dimostrate in ogni parte delle vostre lettere, come che a me non sia nuovo, m'è nondimeno sempre caro. Intendo M. Francesco vostro Maestro esser mal contento, siccome poco estimato ed onorato da voi. Di grazia, Conte mio caro, non fate, che si possa mai dire, che chi molto verisimilmente ha meritato con voi per lo avervi cresciuto da bambino infino a questa età, e servito sempre, ora, che sete e grande e Sig. di molta ricchezza mon sia da voi riconosciuto con quella pietà, che si conviene a sì paterno e sì lungo ufficio e studio. Parle com por lo granda amore, che io vi porto. Ebbi le vostre lettere da Vinegia. Sono stato qui alcuni giorni, e penso di partirmi di brieve. Increbiemi iion v'aver trovato Mons: l'Arcivescovo vostro Zio. Raccomandatemi a Mad. vostra madre, e salutatemi Mad. Caterina, e state fano. Di Belogna a' 14. di Gennajo 1530.

A Piacensa.

-Alle James

17 si Comechè io molti di prima dal Conte Amorato Scotto inteso avessi, voi avere a moglie presa una gentile e ricca fanciulta della vostra medesima casa, e ne avessi la consolazion sentita, che io devea; pure lo intenderlo eziandio ora per le vostre lenere, m'è di nuovo piacer cagione state. Rallegromene adunque con V. Sig. di spuel modo, che dovete anticamente sapere che to fo nelle prospere cose vostre. Ne pure con voi, ma parimente con la Sig. mia comare e madre vostra Mad. Costanza, a cui a questo tempo cosa più cara e più disiderata avvenir non potea di cotesta. Anzi solo ciò restava a doverla far compiutamente contenta. Priegovi eziandio, che salutiate a nome mio la Sig. vostra sposa,

la quale amo oggimai, come figliciale as suole amare, avendo io voi non men di su gliuol caro. Mio gran disiderio era di Given der vostra madre e voi, e veder Mad. Ola terina vostra sorella, che ancor vedutali siche ho. Ora mi s'è quest'altro sprone giundo all'animo, di vedere eziandio l'altre meig di voi stesso, di modo che io non dante più di non venir questa state a Piacenna se io saro sano, per rallegrarmi da trate parti, e di sì piena vista. Nostro Signor Dio vi faccia di coteste nozze lietissimo ed avventuratissimo. State sano. A' S. d'Aprile 1533. Di Padevi.

Al Conte Agostin Lande.

Se voi, Illust. Signor Conte mile, foste

Se voi, Illust. Signor Conte tile, foste stato qui questi passati giofin, che la Signostra madre ci è statà, hessalia come mi sarebbe mancata alla mia piène satisfazione ed appagamento. Ma fifse ha voluto queste la mia ventura, acciò che lo pur ventura una volta costà solo per veller voi, il qualo io amo non meno di carissimo e distinsare issimo figliuolo. L'amore, che melle vostis lettere mi dimostrate pulvare, aun casis lettere mi dimostrate pulvare, aun casis puovo. Ma pure sempre uni eligible e caro. Anco le proferie casi vive ed amo revolt vostre mi sono di sono di sono di contenenta, revolt vostre mi sono di sono di contenenta, revolt vostre mi sono di sono di contenenta, revolt vostre mi sono di sono di contenenta.

nè dubito punto, che elle non vengano di mezzo il vostro liberale e magnanimo cuore. Dal mio M. Giorgio ho inteso quello, che voi non mi scrivete, che tutto m'è d'infinito piacere e diletto stato. N. Sig. Dio vi faccia di di in di più consolato e più felice Io son bene uno, che godo della vostra grandezza, quanto altro uom che viva. Avete fatto troppi vezzi al mio mulattiere. State sano. A' 15. d'Ottobre 1536. Di Padova.

A catte piero della mio mulattiere. State sano. A' 15. d'Ottobre 1536. Di Padova.

In Ispagna.

ilay i e kara**lo**. Siccome a me increbbero, Reven. M. Pietro, vostri sinistri di Nizza, de' quali per le vostre lettere intesi, così m'è stato garo dappoi do intendere dello esser voi giunto alla Patria vostra, ed aver trovato vostro padre vivo e sano assai secondo la sua età e qualità, e vostro fratello e gli altri tutti star bene, come per le vostre de 27. di Febbrajo mi date contezza, salutandomi ancora da lor parte. Di che ringrazio Die, che non y ha perciò voluto abbandonar negli affani, ne v'ha dopo le faticle dato questa contentezza di vedere i vosti e d'esser da lor veduto e riccynto con molta festa, e rallegromene con voi e con esso loro parimente, L'amor, che mi portate,

80 YOLUME TEREO:

del qual fate menzion nelle dette vostre lettere, non m'è punto nuove, conoscendo io la vostra buona e dolce natura: Ma ben vi dico, che voi ne sete abbondevolmente cambiato. Che certo non v'amo, nè tengo men caro di quello farei, se figlinol mi foste. E voglio facciate quel conto della mia casa, mentre io ci viverò, che fate della vostra, a poterne sempre disporre a sempre valervi di lei, ed usarla ad ogni vostro onore e comodo. Che coma che elle sieno l'una dall'altra per così lungo spazio divise e lontane, pur può avvenire, che l'una per l'altra possa alcuna cosa a pro e ben suo. E se mai vi verrà in pensiero di ritornare a queste contrade, saperete dove tornare, per esser da figliuolo e veduto e trattato. E certo non potrei aver consolazion maggiore, che vedervi con soddisfazion vostra qui, e sentirvi usar le mie fortune, ed essere alla parte di loro, siccome avete col vostro lungo e fedele ed a me utile ed onorevole servigio, e con la vostra virtù meritato. Delle cose vostre mi rimetto a quello che M. Cola ye ne scrive. a cui ho dato carico di ciò. Io sto bene la Dio merce, e sentomi così gagliardo a forte, come io abbia fatto da molti anni in qua, e vivo in assai tranquillo stato, come sapete. Nè le procelle di questi turbatissimi tempi mi tolgono in tanto la mia quiete. che io sempre non renda grazie a Die

LIBRO SETTIMO.

Tella mia fortuna, e vie più dell'animo riposato, che io da sua Maesta donatomi renge. State sano, e siate contento di scrivere in qua tanto più spesso, quanto vedete, che le vostre lettere mi sono rendute rade volte, e smarrisconsi le più di loro. Da me e da noi tutti non manche che non vi si scriva spesso, se la disagevolezza del mandarvi le lettere nol victora. Risalutate a nome mio vostro padre e vostro fratello. A' 27. di Settembre 1529. Di Padova.

#### A Messer Pietro Avila. In Ispagna.

Venuto io qui in Bologna a hasciare il pie a N. Signore ed a visitar molti mici Signori ed amici, è insieme a riveder la mia Magione, che ne avea bisogno, ho vor luto oggi parlare al vostro Messer Roderico, per aver modo da lui di mandarvi lettere, siccome ho avuto. Percio che io intendea, che egli era col Sig. M. Jacopo Salviati. Dunque vi scrivo, è digovi avere avuto due vostre lettere, che mi sono state molto care, intendendo non solo della vostra saclute, ma ancora del vostro animo ricorde, vole di me e degli altri mici e vostri. La crescemi, che pare non abbiate avuto alqua mia lettera, ed io co' cinquanta duca-

ticanzi : cinquenta : sino ; scudo; checió, vi mandai a Genova it man di M. Ottavian Justiniano du ceser mandati a Nispa al parento suo da doverni lesser dati, vi scrissi ando più d'una volte, I qua' depari ceso mi rescrisse avervi mandeti in Ispagna son condo di vostro ordine. Ed anco dappoi viho scritto un'altra volta: Ma sogme vehe sia e io arò modo di mandanni lettera noni vi mancheranno mie carte, In sono stato dopo ila partita vestra sompre samo, non però senza qualche travaglia, che hi portato seen questa stagione piena di nuore e mortali infirmità, e di molto caro che ha poste pietà in suore ad ogni comodate Gentile nome, sentendo in ogni città a contado non solo molti sinistri, ma anco molte morti nelle povere persone per que sta cagione. Ora lodato Dio, e la fame e le infermità sono partite, e per la venuta delignostro Re in Italia ora si fa pacelia tutta lei da Fiorenza in fuori, nella quale per sinistro suo fato ora derivano tutti gli incomodi di questi paesi. Per la qual pace potemo sperare una lunga quiete e un buono e felice secolo. Ed io per me avviso, che fia dolce il vivere in questa nostra contrada più che alttovo, e in Padova più che in agni altro luogo di lei ce fiorirenno le brone leuere più che giammi Però quando abbiata satisfatto al debito. che tenete a vostro padre, il quale dorre to prepare ad ogoi diga vostra feligita

R Pineits grey dove averesupa enammon men blira che quella , nalla qualimato deter To ceno thom of vetro mon vetentieri. cheose milfoste figliuolo. La casare orasvas edas di ciuello impaccio; che v'era al para are voltfäll e moltouliberage visiniceverit sengre hetamente. Mi Gola, il viuste el une ind Vinegla a fare insprimere alcune mis cole e volgani e latine, dia molto acquistato Real studio entre accesista lo più lege go tha E will seriou, the is abbinidatio in Atro tempo. E tuttavia questi mesi passati ho maritata la Giulia, terza mia nipote. hi uno nostro gentile uomo assai onoratamente e bene: sische unco da questa parte mi son fatto più libere. Non ragionerò ber ora con voi più a lungo. State sano, è salutate a nome mio vostro padre e vostro fratello, e scrivete spesso ora che avete spesso modo di mandarmi vostre let-Were. A 17. di Dicembre 1529. Di Belogua estima este e mis en esta a 14 Will Galdery and their or a resolu-1986 BHY A Messer Pietro Avila. Waller ord as a manual Avila. the second in 1988 the out to the first of their state White the reservence of the state of the same

Ebbi le vostre lettere prima da Piatellia, poi da Carpentrasso, ora di Spagna de 4. del passato; quelle di Genova non all'sollo venute alle mani. Le quali ultime in hanno recato quel delore, che non basto a direi del contrario avvenimento cre-

vato da voi delle cose vostre a quello che si disiderava. Dogliomene con voi al pari di voi stesso e per rispetto vostro e per mio: vostro, che vi sento ritenute e constretto a disagevole maniera di vivere lontana dalla libertà da voi disiderata; mio. che mi veggo privo di voi, col quale pensava di fare alcuno anno di questa vita, che mi resta, molto dolcemente, che nessuna cosa mi potea certo esser più doles e più soave, che la vostra presenza ed il vostro costumatissimo convivere, del quale stimo che la fortuna m'abbia posto in isperienza con la dimora, che faceste meco · quest'anno, per darmi maggior ferita era privandomene. Ma come che ciò sia, ella non mi potrà torre la vostra a me gratissima memoria, della quale cercherò d'appagarmi al meglio che io potrò serivendovi bene spesso, e spesso ricevendo da voi lettere, come fo. E vedendovi ritenuto nella Patria da giustissima ed onestissima cagione, lauderò la diliberazion vostra, e terrovvi per quello, che sempre v'ho conosciuto essere, e buono e prudente. Nè tuttavia resterò pregar Dio, che doni sanità a vostro fratello, che potrà peravventura risanare, se alla sua Maestà piacerà d'esaudire i vostri e miei prieghi, e anconalla cognata, quantunque la infermità sua ce morbo sia disperatissimo. Louali amendae saluterete à nome mio. Di me vi posso dire, che io sono ben libero e ben risanate

della indisposizion mia di questa vernata. della quale fu già, come sapete, che io non ne credetti guarir più. Che lodata ne sia la Dio mercè, a cui veggo non esser ricorso in vano. Ho anco a questi di avuta la mia casa per la morte del Conte Bernardino, non che io vi sia per ancor dentro, che v'è la Contessa e staravvi qualche giorno, ma a me sta lo andarvi. Ed ho incominciato a rassettar di lei quelle parti, che n'aveau bisogno, e M. Cola ne ha la sura. e fa il buono architetto, e sara una buona stanza, rassettata che ella sia, che Se tosto per quello che basterà ad abitarla. M. Cola, a il tutto vostro Ma Federigo già se ne invaghiscono. Come che qui pubblicamente stiamo assai sospesi di quello, che avverrà per conto delle cose Turchesche delle quali tuttavia si spera bene per le grandi preparazioni, che fa lo mnecodore col favor della sua Lamagna, e già s'intende, che nella Bossina sono stati tagliati a pezzi alcuni Turchi, che predavano quel paese. N. S. Dio difenda egli, e governi la sua causa. Ho fatte tutte le salutazioni vostre, e per nome di ciascuno ve le rendo moltiplicate, e sopra tutto della Comara, vostra, Basciai Lucilio e Tor-Anato ed anco il Santolin vostro. Essi tutti se moi zutti stiam bene. Forniro questa lauasa con pregandovi ad attendermi quel-14, che mi promettete, di serbar memoria di moi tutti, e di scriverci spesso. Che le

restre Tettere ei saranno oppperamisingenale legistere ei saranno consideratio dell' affance colorationali distributione considerationali distributione consideratione en accordante en

Qualité siane somigliantici les fortung d'amendie noi pprosire das cière estimaren che se voi ritornando alta Patria cinvalto Vostro fratello e vostra cognuta in periode della for vital rio a questi dicho forduto il mio Dacilio (1), che si mort di malepubel ferita di granza, di gottegia condu e Dio cresie di taute era ette site sera mariali prono e procuro de exenese pace la méglio, pue 1 1 L'épitafio fatto dal mestissimo Dalte a Buellio sub figlicolo si legge mi IV: Volume delle Lettere in unardo esse scribia in Vistoriba Gambura cosicula ata bland studiento essere soversko lastinen the Psi Tuttingasso hel Tomo Ito di mico Still editions fra le cose Detine dell'4 uto Pens this le titule rigidation elle impressioni di Bustlea de Argentinus e nello raceptes elte Gibbammetten I Teseanois I Incomente with gyel filizatio serrise una inda lilui foggis andarica secondo un suo vossume Benndes to Enthpridit Chemones nellar quate com 9872931 Padre dP40F; edsimboniinelan Himi tibi, cui nigra parent Tartara.

abnogli dino più di man notte n delce a dilicated falluction to comerce libe qualen grand fandate le sparend della mie famiglia co: me aleates None of diese die quanto delor. m'abbia questa repentina morte ripiene, che io so, che voi vel conoscete, sì per la qualità di lui, il quele già dava di se tali segni di dover divenire ad infinita soddisfazion mia e de'suoi tutti, che agguagliavamaridranios desidedio spessos a si per lo averecogli sparie al vento quello malia speso enfauche a voi bent conte Vodete come in unopunto si dilegua spesse volte la maggior partu degli umani adombramenti e duegni. lednos potes ricevere della fortuna maggior. ferita di questa. E tuttavia rendo a Dio grazie di tutto ciò che alla sua maestà piacc. e procuro di darmene pace al meglio, che ionposeon Non puòncosì la madre di lui raccharacters leso angle mon aroya conforta perslibgrands edsialing angoremuche ella abi postava Ottra inter alla ingra; inferma than a detaille of more is advisable lastiness daleritratif; englatifikanitratifika spire auxiliant spices cost assissed that was entile leafill least commence of the commence states and commence states and commence of the c -ap first grays of a competition condition Honin din condoglion Empi of 1910 ndin 1968 es 113 3xeb angered aguster angerialistic bringin adippersipping in the mean research contractions and the contractions are the contractions and the contractions are the contractions and the contractions are the contractions ar Leanth id be energy in the control of the control o Seases of the displaced special parties of the latest tibi, cui nigra parent Tartara.

**VOLUMB TEREO!** -

e to green

ragioniamo di voi, quando io con lor sono, T lo ho avuto una volta vestre lettere di Spagna, alle quali risposi. Vi priego non vice sia grave darmi sovonte di voi e-delle goso vostre novelle. Che io ve ne darò altresi. bene spesso di me. Il vestre Santoline cresce bello assai. State sano il mio queo: ed: onorato M. Pietro. A'9. di Settembre 1536 Di Vinegia.

ი გარელი — არ იცებითვი გენ There HA Me Pietro Avilance with forth Ad Avila.

الوالوروع فأسارا المعادية الإيام

Non ho prima risposto alle yestro ulmat timedlessere de 10. di Settembre. Che sone of stam sutti questi mesi pieno di mola nois si per, cagion di una gravissima malattia dello oi Comaré vostra, la quale ho più volte ovent o dato dover senza fallo alcuno merirai Negrois dimeno ella è ora, la Dio mercè inepage of lo viva : mai ancor vicine alla sue sanità. Il mal suo è stato una febbre andentissima da prima ed acutissima, poscia con molte may niere di dolori e perdimento delle mani e delle braccia ostinata edunga di più di quattro mesi. Tra questo affanno mi sono mantenuto meglio, che io non credetti potesso di fare, e spero mantenermi. Che ho caesiate, i via tutte le recchie non buone disposizioni oi mies e sentadii assai mando e forte Piace-cis mi , chie voithi fratello eie mantonga, le sass in 

July 2 to March

N. Sig. Dio lo rivani. Quanto al disiderio che avete, ed alla speranza eziandio di rivedernfi quando che sia, non dirò altro, se non effe siate di ciò sicuro, che nessuna cost in potrebbe avvenir più disiderata ne più cara, che rivedervi qui, e rivedervici di quelli maniera, della quale già v'ebbi e godei prima che vi sopragginghesser le novelle della malattia di vostro fratello Non ho amico ne parente alcuno in questa vita fuori delle mura della mia casa, il quale io ami più di voi, di modo che se io potessi riavervi, crederei dover viver più lietamélité assai e più riposato e contento, che io non vivo. Ne in ciò fingo, che non ho da Angere niuna cagione. Solo l'amor che io vi porto, e quello che so portate a me. e la vostra bonta e virtu mi fanno così ragionare in questa carta con voi. Arete avuto lêttere da M. Carlo Gualteruzzi di Roma sopra le minaccie, che ha fatto il Palenzuola di felerin porre in piato la Commenda di 🥣 Bologna che v'arà dato molestia, non dubito: Sonosi poi qui trovate le scritture vostre sopra la causa. Ne io temo di lui. Il quale tuttavia insino a qui non ha dato principio di molestarmi. Anzi stimo, che egli non shibia a fare altro. Io mi vivo, come io socho, e M. Cola e M. Federigo altresì che stanno benissimo, e vi risalutano, e vi si raccomandano senza fine. M. Flaminio 🤫 era ritornato a starsi con noi per riposuse: 🦈 Bembo Vol. VIL. 19

200

e sindiar quis ma non beas sincora sermos la tiviarono e sornarono in Roma glistimicin maoi di Vinegia, che andarono scolib Cardilo nalo Grimano alla nuova edeazionale Pontari fice futuro per la morte di Glemente di Idab qualo Cardinale egli è stato poi si demovo qualo Cardinale egli è stato poi si demovo dotto a vezzeggiato, che è minaso obecareto nidodi i Si Si Gosì l'abbiam perduto lanuale ciad della colta. Voi mi scrivete, che mua mine detto parimente a voi. Che se io averò sovente da voi lettere, sovente sentirò quello che aempre vorrei sentire. State sano 34'29, di Gennajo 1535. Di Padova.

A M. Francesco Montanaro, Maria Vicario del Podestà i a M one for the state of the Micenson of the state of the posta in dance of the following stro Bevance Dance 9.4. Ancora che ionsappia, che voi deste per: «accomandata sempre esgale giastizia» pure sì perchè io amo grandemente dalla mia giovanezza insquate Valerio de'i Bellic Ver centine e si perché conosco esso averipes tentissimi e sollenitissumi avversari inella esso sa otestamentaria d'un suo Zio nuovamento morto, a questi sono certi frati, ho walde to consqueste pache righe piglians fidanar di raccomande do alla vostra hontà le mirita pregandovi con tutte le forze del mio animo, prima che ora affezionato al valor vostroyoù monalasciar diareterto. ale detto Valerisial ella qualicosa altra che farete quello, obismo dilevostro occistume le iose certo de emerismanto la into cobbligato pequinato ascimitella 
dradità appartenciaca a me stesso alle che
procurer de che prince conosciate più aconia le 
procurer de che procure che io possa per ovoi 
alcunal cosa pede orandoni fo com le parolesa 
sante amonalagia a aconic de divormbre assaya di 
Badera.; allevan una accasava musta cosano 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en es allevan 
os orava en es allevan accasava en

en marie district Io vi ringrazio pure essai, onorato M. Gio. Battista, della diligenza, che avete posta in darmi notizia della morte del vostro Piovano, ed ho compreso in ciò molta contenia vostra, ed esser vero quello, che scriveto della affezion portavate alla buona mientoria editamio padreseLa: qual cosa serberovnellanimo, refrendenvene, quando, che siar buon cambio, e ad esservene bea gratu-Quantical crimanente priotucido ho tregresso dispuelle pieve. Non perd de minere d'obbligov mib .verso voi , che se sio : l'avessi y 🕿 voir differente profferente in State panes Ai Buildi Novembre u529 li Dio Padova.o vom 15 pregandovi con tutte le ibere del mio animo, prima che ora affecionate al relot vo-

### A M. Lodovico Beccatello [1]. A Padova.

าว ล ยก้อ เกออดเม

dite nelle rime del Sanazaro mandatemi, caro il mio M. Lodovico, e ve ne ringrazio. Vi manderei alcuno de miei sonetti come mi chiedete, se non fosse che essi sarebbono picciolo e vil cambio a tanti onorati e sonetti e canzoni, che mandate marete. Al mio ritorno farò poi ciò che vei vorrete. In questo mezzo ed a voi ed al Sig. Vescovo mi raccomando. A'a. di Genn. 1530. Di Vinegia.

oaro al Bembo per la cognizione nelle lettere, e per gli ottimi costumi; ed acquisto l'amicizia di lui in Padova dove erasi pottato per apparare. Datosi poscia alla Corte Romana, ottenne l'Arcivescovado di Ragusi, fu Legato di Giulio III. alla Repubblica di Venezia, ed ebbe altri maneggi di non poco momento, ne quali segnalassi di molto, ed accrebbe in istima ed in unore. Morto il Bembo, si ritrovarono in sua mano alcune scritture di lui, ed egli per l'affetto, che a quel grand Uo-

#### A M. Lodovico Beccatello.

A Roma.

[1] Olland Baccaello [1]

M Pedance

Ancora che a me non sia nuova l'amos revolezza vostra verso me, Magnifico M. Lodovico mio, pure ella m'è giunta a questi di molto cara ed opportuna, stando do in molto travaglio per cagion di duella buona persona del Palenzuola, entemento non meno che sperando sopra Phine din duesce ultime audienze. Al qual travaglischiffereggo che doveranno aver dato singolar libero le vostre fatiche poste a sostenimento della mia giustizia con l'autorità di Monso Rev. Contarino vostro Patrone. Al quale sarete contento render quelle maggiori grazie che potrete in mia vece, e farlo certo, che io non potrei da S. S. aver ricevuto maggiore argomento e più vivo segno della sua buona grazia ed amore ver me, di questo, che egli m ha in questa bisogua così cortesemente ora dato. Ne gli bascio mille volte la mano di ciò, e saronne a S. S. tennto MICHINE T Acres & Section

mo portava, volle scriverne diffusamente la vita, che dal Sig. Apostolo Zeno fu pubblicata la prima volta nella impressione fatta dal Lovisa degl' Istorici Viniziani.

VOLUME PERES. immortalmente. E voi abbraccio e stringo sin di qua di cotesta vostra bella bpera quanto debbo de debbo tanto coquanco i em l'affanno, di che mi liberate Dico liberate, perclocche per quello chenio veggoudalle lettere de 27. del nostro M. Garze, non dubito che quel tristo non arà ottennatars estenza incontro a me sopra la lite, che egli così audacemente e così a mal tempo m'avea suscitata, è imperversava per trarla al fin suo. Per lo quale affanno mandai a Roma Messer Giorgio Palleano mio, ancora che egli non potesse oggimai andarvi a tempo. Sed de his hactenus. Menai caeco a Mantova Torquato, e lascialio a M. Lianpridio, che I terrà in vece di figliado Esci in quel tanto riverenza più d'una svolde al Cardinale. Il quale ho trevate up buone ed un virtuosissimo Sig. intanto che has siperato ogni espettazion mia: come uhe io altre volte l'abbia e conosciuto e riverito grandemente. Ragionai con S. S. a hingo di Mons. nostro di Fano e veggo cha egli crede e sente di quel buono e rape giorane tutto quello che sentiamo noi stessi la qual cosa m'e sopra modo cara e dolpe state. Altro non he per ora che dirvil Amzi sì arei, e cotanto, che io non verrei a capo tutto questo di. Vidi alcune vostre lettere a. M. Cola le più dolci del monad, le qua-11 mi fanno disiderariie dell'altre molta spesso. Madio so the avete tanto da latter nal-

To scrivere, che hon ardisco pregareta si.

Diacemis intendere che Goro nostro si Tai rein double costumato giovana; che loggi mai caon woglion più chiamar fanciullo certii sondiche, naando egli can voi al condiduos egli neddivetaa ,tale, State ,sano, A'6. dinEmelio) 1587. Di Villa nuova da Mantodabno oles quel mesto cene cobranteira are renza mount of a consequent little che egli energy was to engineer into agal tempo m's le strem A.M. Lodovico Beccatellp, us say fin suo. I'm to . ama, Roma. of well suo nit and Messee Clorg a Polleged mig. the cell and more energy andrevia temvollo veduto assai chiaramente la vostra dolch dinorevolezza verso me, pella, lettera -schitthmi sopra la morte di quel santo e shenedetto giovane di Mons, di Fano, Il quadecho miante più velte con quel vero dolor d'animo che all'amor, che io gli portacia a hi convenia, nanzi era necessario, che dir sentissi. Io non vidi mai a' miej di gioitane di più dottrina, di migliori e più saniniscontumi, di maggior senno, di più ele--vato ingegno, di più vera gravità e ed in Hae di maggiore speranza di lui, E per oqiidato condizioni Lamaya io come me stesisol Datique se in perduto I ho cosi tosto, cpotesta perdita sentito incomparabile cordo--celio! Me a che fine di cio in questo avoi? -Dicoldopen dire slouna cosa, non per dire -macassaria cosa verma. E dicolo più con le diegeiste gried getter petter che canto questa pense.

STORUME TERRO. offronaction ad ogni/modbidionominical somegenisa la sua gloriosa animagolimateagnoper coerto che sia gloriosissima. Perimetoara mon ho potutos badare as suit a secupatisosimo pellammia usata porizioneo Benchelmer ediavati verus o sie il delore, che idasente aquando io a ciò penso y o pure la divinità -discipello spirito, non mi vi sento, scome .ordreoi pronto: parendomi fare inguifiaical isvo velore, a hos lo lodare a bastanza, o come so certo non potere. Felicissimo lui, che così belli e rari doni ebbe dalla natura in questa vita, e con tanto ardore e vera pietà cristiana se ne partì rendendo l'anima al suo creatore, in quel luogo e tra quelle persone, che più furono da lui amate ed avute care. Ma non più di questo per ora. Piacemi che M. Filippo sia con voi in casa di Mons. Reverend, Contarino, ed abbiate posto M. Vincenzo al servizio del Rev. Polo. Se essi seguiranno avanti a farsi bella via con le lettere e co buoni costumi al meritar degli onori e delle altre eose, potranno ancora amendue stare a buone speranze in sotesta corte, massimamense sostenuti dal favore e dall'autorità di cost buoni e gran Signori come questi due sono, a quali gli avete appoggiati. A che mi pare M. Filippo aver già dato bello e grande principio, come da una sua epistola scrittami a questi di bo compreso. Il Signore Dio doni grazia a l'uno e all'altro di seguitar l'iorme del loro oporatissimo e sin-

golaricsimo fratello: Veggo di quale njuto - e scalegnousete la conclla poco savventurata - famiglia: state sicurissimo di dover riportar -di petesta vostra pieta e carità con ecito sin scielo, e gloria appresso gli uominity ed io ofra gli altri ve ne sente e sentico perpetuo sibbligos Sarete contento, basciarclamano in cmome, mio a Mons. Rev., Consar. el salutar-Imis Mc Gio: della Gasa e M. Gio. Agostino. M. Faderico. M. Cola e M. Flaminio givisi inaccommidano. State sano: Alfordo Gennaio che così belli e rang depuisoble illa868agra in questa vita, e vua cuen adoro e ve-**មន្តវិត្តសំភាព** ស្រុស និក ស្រុកជានិស្សាន សិច្ចវិត្ត ស sate of A. M. Innocensio. Sinibaldo. esare let ab the A. Resaro. And the shows and other to the log than the come would be seen a for any classification who was not been a - d.s heVierispondo tardo, perciè che oggi sodimente ho avuto la vostra lettera con quella a M. Cola. Piacemi assai, che siate demestico di Mons. di Salerno, del quale quello, che mi dite, non m'è nuovo. Hovvener una grando invidia. Vi aspetteno a star meco questa state dieci giorni, come mi scrivete. Ma dubito facciate a questa volta, come a molte altre avete fatte, che mi davete solamente parole. Il che se fia, vi terrò per uom di poca fede. lo sto assai bene, e così fa M. Cola il quale è dra in Vinegia. Non vi scrivo quando non ho che. Bene v'ame, come io soglio, e piacema

esser da voi amato. Alla Signora Duchessa

DESIGN SHUTDING

offronaction ad cogni medo di conoracinale somma guisa la sua gloriosa anima zoher tengnoper zoerto che sia gloriosissima. Periancoara montho potutosbadare sa stio piscompaileosimo pellammia usata porizione. Benchilmer edisvirale verna so sie il delore, che idasente aquando io a ciò penso, o pure la sivinità -discipello spirito, non mi vi sento, scome swarroi pronto : parendomi fare ingilifiai al isuo valore, a nos lo lodare a bastanza, o come so certo non potere. Felicissimo lui. che così belli e rari doni ebbe dalla natura in questa vita, e con tanto ardore e vera pietà cristiana se ne parti rendendo l'anima al suo creatore, in quel luogo e tra quelle persone, che più furono da lui amate ed avute care. Ma non più di questo per ora. Piacemi che M. Filippo sia con voi in casa di Mons. Reverend. Contarino, ed abbiate posto M. Vincenzo al servizio del Rev. Polo. Se essi seguiranno avanti a farsi bella via con le lettere e co buoni costumi al meritar degli onori e delle altre -cose, potranno ancora amendue stare a buone speranze in sotesta corte, massimamense sostenuti dal favore e dall'autorità di cosi buoni e gran Signori come questi due sono, a quali gli avete appoggiati. A che mi pare M. Filippo aver già dato bello e grande principio, come da una sua epistola scrittami a questi di ho compreso. Il Signore Dio doni grazia a l'uno e all'altro di seguitar l'orme del loro onoratissimo e sia-

at low more also engineers to take the cold to - d.s hoVi rispondo tardo, perciò che eggi solamente ho avuto la vostra lettera con quel--lai a M. Cola. Piacemi assai, che siate de--mestico di Mons. di Salerno, del quale quello, che mi dite, non m'è nuovo. Hovvenes una grando invidia. Vi aspetterio e star meco questa state dieci giorni, come mi scrivete. Ma dubito facciate a questa volta, come a molte altre avete fatto, che mi dawete solamente parole. Il che se fia, vi terrò per uom di poca fede. lo sto assai beme, e così fa M. Cola il quale è dra in Vinegia. Non vi scrivo, quando non ho che. Bene v'amo, come io soglio, e piacema esser da voi amato. Alla Signota Duchessa

205 TOLETHE: TERMO. sarete contente farmi raccomandate, occine Mons. I Accive scove; led aghi maining that simumente a M. Bernardo Abgir de Genth 45300 Di Bologua, hunar un armend le ade the da recello ele en nos en richieles. ed jasjama lelie rem en eine in rate dereserva ArM. Innocensio Sinibaldos (1912a 1 orizor it wisher A Pesarone that there el buon Persio in trattrenutous olice a oco il -rap by Here over 2 special to the outgot amadharbisagne d'un buon cate der retel Però sipprego sobe se in quel mende pre ne fosse alcon buone, che aver si potesse. me lo compriate, e mandiate, costi oció che sirvoglia ane mi scriviate quanto cola cui averò a date il prezzo. E mandandol. mil vedrete bene a cui il consegnerete che non mi sia cambiato, come è state un altro cane non da rete, che a que sti di m'ho fatto venir d'altra parte. Se is vi do fatica, abbiate pasienzia. Io il fol acció non credeste che io mi scordassia che sete mio, siccome io son vostro. Stete shno. A' 6. di Luglio 1531. Di Pedo-Was a line of the many of the contract Robert Brown Brown Brown St. B. A.M. Innocenzio Sinthaldo. Lamber's A. Pesaro. William with Complete Section 18 18 18 18 18 18 Survey of the second of the second -etal Di aquanto avete e superato mon , solo, 🎉 richiesta nik anco la espettacion mie, Reverend. M. Innocenzio, di tanto vi rin-

ilu sege central donze cia colleum inteliur, otseru alsel communente L del dono da /vdi mandetenti di due canti da sete in luogo dinno. che vi pregava mi mandaste del di uncial» tro da uccello, che io non vi richiedea, ed insieme della rete, ed oltre la rete dell'astetta dorata e bella da portare a caccia: le quali tutte cose m'hav recate il vostro buon Persio, profferendomi oltre a ciò il vostro caval Turco. Se tutti quelli, a' quali si richiede alcuna così, facessero, come avete fatto voi; che richiesto da me a comperarmi un can da rete, m'avete tre cani alle altre tante vose mandate a donare per ansia qui per le vostre fidate servente, la picciel tempo s'impoverirebbono melti rico chi uomini, e molti credo ioi divenirebbo. no richieditori a posta. Voi avete ben die mostrato servar memoria dell'amore, che to vi porto. Ma io diverrò più modesto per lo linnanzi a richiedervi. Il che non avverrebbe se voi pure aveste fatto solo quello ehe io disiderai da voi. La vostra cagna terro per me. Dell'altro cane pensondi far quello, che mi scrivete, che se fia buone. io il manderò a Maest. Valerio a vostro e mio nome. Ho tenuto qui due di Rersio vostro, e andai jerisa veder fare fatti la vostra cagna, siccome da esso intenderete. Piacemi che stiate bene ed onoratamente. La qual cosa io avea giàrda Ma Avila intoeso e il uqual mi ragionà della cura i dobe Revenuends at Management is table to the

prenderate per trovarmi il cane richiesto. Della qual cura tornando a ringraziarvi farrò fine, pregandovi a salutarmi il Rever. M.; Giovan Francesco vostro zio, del cui male, mi pesa, quanto dee, ed anco il nostro M. Bernardo e gli altri amici. State sano. A' 4. d'Agosto 1531. Di Padova.

## A M. Innocenzio Sinibaldo. A Pesaro.

Emmi doluto del mal vostro grandemente, Rever. M. Innocenzo mio, e duole; che dubito non quell'aere vi faccia più danno di quello, che bisognerebbe. Perciò vi conforto a far vero quello che promettete della venuta vostra qui. Che potrete non solamente risanare, ma farvi forte per buono spazio. Gli sproni belli, che mandati m'avete, mi sono cari stati. Ma voi non vogliate pigliar così spesso pensiero di donarmi delle cose di costà. Quantunque del cane da rete, che dite, non posso dire, che se ne troverete un buono, io non sia per averlo grandemente caro. Ma non voglio lo troviate con vostro disagio e sinistro. Vi mando un botticino del vino che io beo, il qual vino se non fia bene a piacere e voglia vostra, iscusimi, che questo anno non se ne sono fatti de' buoni, come suole. E peravventura che anco il mare gli nocerà,

che questi vini deboli non lo sogliono poster vincere, come fanno i possenti. La barca dello Eccellentiss. M. Matteo da Corte Fisico, che va a Roma richiesto da Nostro Signore ve lo porterà e rendera Tutta la mia casa vi saluta. Salutatemi il Rever. M. Filomeno, ed attendete alla vostra sanità. A'25. di Novemb. 1531. Di Padova.

Figure 1. The second of the se

### coverino quala

Little Ber Land Carlo Bertham.

restra lecters confused de Robego et les mée la tre unie cero es confused de Robego et R. Perbiace de cero es se confused maneral et le monte de cero es cero es cero es cero es cero en confused et le confused en confused et le conf

#### LIBRO OTTAVO.

### A M. Pietro Pamfilio da Ogobbio. A Pesaro.

Ho veduto con molto piacer mio la vostra lettera scrittami da Bologna, M. Pietro mio caro, e restovi tenuto, che m'abbiate dato novella di voi, e del vostro buono animo verso me. Di che tuttavia mai non ho dubitato, anzi ne sono io sempre stato certissimo. Vi direi allo 'ncontro, che io v'amo, come se mi foste figliuolo, e disidero ogni ben vostro, quanto amico e con-

364 VOLUME TEREO. giunto che abbiate, se non fosse, che potrebbe parere, che io vi volessi ricambiar di quella medesima moneta, che a meavete donata. Ma certo, che îo direi il vero. Ora tornando alla vostra lettera, ella è venuta a tempo, che io pensava di scrivere alla Duchessa, e pregarla d'un can' da rete di quelle contrade. Ora, che ho da rispondere a voi, voglio anco darvi questo carico, di trovarmene un buono, costi ciè che si voglia, che incontanente vi rimetterò la spesa, che faita v'arete. E se' pure per averlo migliore, vi bisognasse il favor della Duchessa, pregatenela voi a nome mio, e basciatele la dilicata mano per me, in buona grazia di S. Sig. molto molto raccomandandomi. State sano. A' 12. di Marzo 1530. Di Padova.

### A Messer Pietro Pamfilio. A Pesaro.

Ebbi questi di il cane da rete, che m'avete mandato, M. Pietro mio caro, che è bello, e son certo sia buono, da voi venendo. Ve ne rendo quelle grazie, che a tal dono si convengono. E vi priego ne rendiate quante sapete il più alla Illustrissima Signora Duchessa, la qual mi dite aver presa cura che io sia bene in ciò da voi compiaciuto. Averete con questa le mie

LIERO OTTAVO rime e gli Asolani ristampati, ed in qualche parte differenti dai primieri, e anco alcuni miei Dialoghi latini fatti buon tempofa , ed uno di loro in quelle contrade. Basciate la mano all'Illustrissimo Signor Duca Signor mio, e Signora Duchessa per me, molto nella loro buona grazia raccomandandomi. State sano il mio caro M. Pietro, e se io son buono in alcuna cosa per voi, non mi sparmiate, che certo sete da me amato da figlinolo. Priego il cielo a darvi felicità e buona ventura. Di Villa Bozza ai 27. di Gingno 1530. M. Cola non vi risponde, che è da più di in qua a Villa nova, dove egli è in cura e fatica di fabbuiche per me. 117 19 16 alson, estoud al estr recompanded in the test work achieves

# A M. Pietro Pamplio.

Da Monsignor l'Arcivescovo di Salerno ho inteso quanto sia bello il Bacco di bronzo trovato costì. Di che mi rallegro, con la Illustrissima Sig. Ducliessa, che avera, così bella reliquia antica tra le sue cose. Della cui salute ho medesimamente inteso dal detto Arcivescovo. N. S. Dio la conservi lungamente, siccome e voi e noi qui desideriamo. La Villa mia, che avete lo data all'Arcivescovo, se S. S. la vorra ve-

Bembo Velavel

dere, non gli riuscirà tale quale dite, e quale peravventura parve a voi, l'amor del quale portatomi v'ha in ciò ingannato, amore dico, che spesso occhio ben san fa veder torto. Vi ringrazio dell'ufficio usato in salutafini con le vestre lettere. Io verto le ricevo così volentieri, come di persona alvera. Attendere a star sano, ed a ben serving come fate, la patrona vostra a cui bascie sette la dilicata mano per me, e non una sparmiare, se io son buone a far per con Agli 8. di Giugno 1531. Di Vinegia, di mane andiamo a Padova Mons. l'Arcivescos vo ed 10.

## A Messer Pietro Pamfilio.

g B D - CLIP CLIP ( )

Vi priego mi facciate comperare una dozzina di quelle belle lassa da levriere; che si soleano fare in Urbino di cuojo di cervo, se io non erro. Il prezzo fià in questa lettera. Le lassa potrete dare al Signor M. Giovan Jacopo Leonardo Orator del Sig. Duca, se egli ritornerà in queste acque, che stimo pure che sì. Al quale mi raccomanderete, e starete sano, e se io per voi posso; mi adopererete, come colai, che v amo quanto figliuol ben caros bascierete la mano all'Eccell. del Sig. Duca Sig. miss, e sig. Duchessa, della cui ristratamica he Dio ringraziato, quanto della caros la caro della cui ristratamica he Dio ringraziato, quanto della caro.

plant ged M. Pietro Pamfilio.

្សាស់ ខ្លាំង ខ្លាំង

es Ho vedute con molto piacer mio le wostre lettere, per le quali mi date peranza di venire in qua con Mons. di Salerno. Sarete, M. Pietro mio, il così ben venuto a ben veduto da me, quanto altro che io weden potessi, il che se io non vi dicessi, potreste e devreste da voi estimare che avesse ad essere, sapendo quale e quanto è l'amore, che io vi porto. E sarete altre-📤ì veduto volentieri da tutta la mia casa, la quale lasciaste di voi affezionatissima. Io dunque v'attenderò con disiderio. A Monsignor di Salerno sarete contento basciar la mano: per me, se sarete con-S. S. Attendere a stan sano, e pensate che jo waini ceduabbia caro quanto figliuolo. A' 28. di Genasjo 1532. Di Padova. and is present allowing percent and are all the rolerO challead egents of the evesup wAnddesser Pietro Pamfilio. et also elem pure elle si. Al quale The magging that start and and, e st omo Doglismia M. Pietro mio, della mutazion di Mons. di Salerno del venirsi a statqui huesta state, si perchè restero privo di Bis Suoche m'era com doloe come vor potete pensare, e si anche perchè estimava avere a goder voi qui, come mi scriveste.

Ed ora non so quando v'averò a rivedere: Ma pazienza. Pure che ciò sia con satisfazion di Sc. S. e sanità, meno mi fia ciò molesto. Voi sete più espedito, che S. S. non è, e più agevolmente ve ne potrete venire, ogni volta che vi piaccia di farlo. A che vi conforto. Io sto bene ora, il che non he così fatto questa vernata, che sono stato un poco indisposto. Attendete a star sape, e datemi alle volte nuova di voi. Basciata la mano allo Eccellentissimo Sig. Duca a bign Duchessa per me. A' 18. di Marzo 1532.

Lab A Messer Pietro Pamfilio qui de la Verona,

BOOK WAR TO SERVE V Bright Williams and avuto la vostra lettera, per la quale mi promettete venire in qua, che m'à cosa carissima; v'aspetto adunque, e non, sia tardo, che potria essere che sarei a Vinegia, dove mi bisognerà essero ques ata mese, come che io non sappia il quando. Increscemi non aver potuto basciar. la meno al Signor Duca, quando S. S. passò per Padova, perciocchè io era in villa, nè potei per causa di una indisposizion mia venirvi. Farete mia scusa con S. Eccell. e raccomandatemi in buona grazia sua e della Illustrissima Sig. Duchessa. State sano. A' 2. di Giugno 1532. Di Padova.

fil ard won so on the concret a tivodensi Mi pratorna. Pero the trans on con sotialesion di Soilland Pietro Pamfilio ib rois molesto. Valerie oras Policy cho C. S non e, e più chevelminera ve la rat ele renire, Dio A che l'actor a che non Redievero, Mo Pietro, v'arei veduto molto volentieri, anzi non arei potuto vedere alcuno più volentier di voi , che ni sete fiell'animo sempre, e sarete. Così merita la vostra virtu, e l'amor, che mi por tate. Ma poi che altro non se ne può porte tò-con pazienza questo interdetto fattomi dalla fortuna, o dal caso, o dalla non buona disposizion della Sig. Duchessa, del venire a me, come avevate promesso. E piglio a buon segno, che S. S. non v'abba voluto lasciar partire. Così avviene, che si fa da gran Signori de lor serventi più ceri e plu diligenti alle lor bisogne. Potrete sen ravventura venirci un'altra volta forse code piditempo ed agio vostro. Lo sempre sia mero come debbo é vicino e lomanos Garo mi fia avere alcuna volta novelle di voi. Attenderete a star sano . e mi naucol manderete a Monsignor V Arcivescovo edig Salemo Sign. mio A 17 di Settembre 1533 Di Vinegia. The plans of theirs of sur notice in blookly is encountablished to a self-had under to the make the most and all the first of and are THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE

### A Messer Pietro Pamplio. A Pesaro.

Non mi potevate dar la più gratate dolce novella, carissimo il mio M. Pietro di insella, che data m'avete questi di passati da Mantova, ciò è la ricuperazion del Ducato di Sora, che ha il Sig. Duca vostio dallo Imperadore impetrata con tanta larfiezza e cortesia di Sua Maestà, quanta e voi nelle vostre lettere mi dimostrate le 10rator del Duca m'ha poscian qui più dffusamente narrato. Rallegromene con suo Eccellenza e con Mad. la Duchessa di quella maniera e di quell'animo, col quale esis samo, che io ho sempre le loro cose prospere ricevuto, e do a voi carico di fase ablondevolmente questo ufficio a nome mio, e tanto più ancora maggiormente, quanto questo dono così bello e così grande è stato dato solamente alla virtà di lui ed al valore, e non alla fortuna. Del non esser voi potuto venire a me, accetto la escusazion vostra Piacerà a Dio concedermi il potervi rivedere a qualche altro tempo. State sano. A 3. di Gennajo 1533. Di Vinegia.

#### oil A.M. Pietro Pamfilia,

S 500

Questa vi fo per pregarvi, che se aveeste abuno de vestri di quello stato, che · vi paressa atto a potezni servire per siniscoalco o maestro di casa, voleste parlargli a e vodere che esso, nigliasse questa cura. Quello, che a tale ufficio, s'appartenga, o -le parti e condizioni d'unmo atto a ciò, io non vi recconterò ora, che njugo meglio de può saper di voi. A me basterà, che voi mi diciato costui sarà buono a servinti. Gli nomini di costà e per la lingua molto gentile, e pen l'acutezza dell'ingegno, per altri conti assaj mi piacciono e piaoques sempre. Arò caro, che se'l troverete, me ne facciate un verso prima acció che se io mi fossi d'altro provveduto in questo mezzo, che penerà a venire la vostra ri--sposta, voi nol mandaste in darno. Del salario, lasciero fare a voi, che tanto, quanto mi direte che io a fare abbia, tanto farò. Resta che mi raccomandiate alla Illustrissima Sig. Duchessa, patrona vostra emia. Attendete a star sano, e scrivetemi di voi alcuna cosa. A' 17. di Ottobre 1534. Di Padova. Vegesja.

#### A Messer Pietro Ranfilia.

Alla vostra umanissima lettera de' 12 del presente mese, onoratissimo M. Pinto mio, rispondo, che io averò caro che cechiate d'uno siccome per le altre vi scrissi. Che ne ho bisogno, e fiami ciò da vei piacere ed obbligo grande; e che come l'abbiate trovato, prima che l mandiate, mi scriviate due parole delle qualità sue, ed aspettiate mia risposta. L'animo, che mostrate verso me, e la infinita amerevolezza vostra, non m'è punto cosa nuova Ma io non conosco meritar si gran servitare con la preciola fortuna mia; nè ardirei desiderar tanto. Come che quando foste con meco, mi parrebbe avere un figliuck meco che sempre in tal conto v'ho tenuto. e terrò. E la mia casa sempre sarà a tutti i piaceri, e comodi vostri. State sane. A' 28. di Novembre. 1534. Di Padova.

#### A Messer Pietro Pamfilio.

Ho inteso per la vostra con mio dispiacere de' ducati 50, prestati a M. I. R. il quale è ben mio parente, e figliuolo d'un buono e valente Dottore Gentile uomo di

questa città, ma esso nol mostra ne' suoi costumi, ed è molto scapestrato e licenzioso e peco prudente giovane. Per la qual cosa vi rispondo, che vi facciate pagar da lui per tutte quelle vie, che a voi sono più a grado, nè abbiate a me, nè a suo padre un rispetto al mondo, che così esso vuole che si faccia. Non vedo per questa vostra, che abbiate ricevuto una mia, per la quale vi rispondea alla vostra prima fatta in risposta della mia, per cui vi richiesi d'un maestro di casa per me. Dunque vi replico, che se ne potete trovare alcuno, che crediate faccia per me, caro mi sia che'l troviate; e prima che lo inviate a venir qui, mi scriviate di lui e della qualità sua, ed aspettiate mia risposta. Sono certissimo che chiunque voi mi darete, sarà in alcuna parte somigliante alla bontà e valor vostro. State sano. A' 20. di Dicembre 1534. Di Padova.

#### A Messer Pietro Pamfilio. A Vinegia.

Nessuna lettera ho letta, M. Pietro mio caro, molti anni sono, più cara della vostra, per la quale mi date novella della Illustris. Sig. Duchessa venuta in Vinegia, ed insieme di Mad. Costanza, aggiugnendo che ella è disposta di venire a fare un

giorno qui meco. Il che se non erapparei vennto io costi subito per vederles Mando il portator di questa M. Giorgio imio Secretario a voi per invitar S. Sig. qui, acciò che ella peravventura non si mutasso di proposito, siccome dite a M. Cola, che sogliono sovente far le Donne. Il qual M. Cola non essendo ora qui, che è a Villa nova, ho aperta la sua lettera, e veduto quello, che a lui scrivete. M. Giorgio: farà ezinndio riverenza alla Sig. Duchessa a nome mio. Io v'aspetto con altrettanto disiderio, quanto è quello, che mostrate d'avere, e che io credo abbiate di rivedermi. Raccomandatemi alla III: Sig. Duehessa ed a Mad. Costanza, e non dimorate al venir qui. State in questo mezzo ed allegro e sano. A' 20. di Settembre 1536. Di Padova.

# A M. Pietro Pamfilio. A Mantova.

Quel poco di male del piede, che ie già avea, quando voi vi partiste di Padova, erebbe di maniera, che io mai non ho potuto mettermi in via di venire a Mantova, come io avea diliberato. Ed ancora sono nel letto, non perchè io non possa etarmi su, ma per più tosto guarire, avendo provato che il volere adoperarmi m'ha

ritardata la guarigione. Spero tuttavia fra 6. di poter montare a cavallo e venirmene. La qual cosa fare molto disidero. Ora avendo io avuto la qui inchiusa da Mons. noestro di Salerno, che mi scrive che io voglia, darlè indirizzo, estimando egli, como so pepso, che la Signora Duchessa a cui S. S. scrive, fosse qui, ho voluto mettere a cevallo Pietro Castagna, ed a posta mandarlavi, temendo non indugiar troppo a lungo a dar detta lettera, se jo evessi voluto portarla. Raccomandaretemi adunque in buona grazia di S. Sig. e scrivetemi per do detto Pietro, quanto sarete per dimoracoe in Mantova, ed anco se la Signora Marzhesana vi è : che. io intesi dalla Signora Duchessa, che S. Sig. voleva andar non so dove; e se ella vi sarà fra dicci o dodici di ancora. Che mi dorrebbe troppo, venendo a Mantova, non poter fare a S. Sig. reverenza, e non vederla. Aspetto vostre lunghe lestere e particolari, e di grazia non mancate. State sano. A' 20. di Maggio di natal mio 1537. Di Padova.

The sale Saperò anco exclentieri pe p Monsigni e Reven il Card. è giunto a Mantova.

The first per tradition of anti-first per element e anti-first element e anti-first per element e anti-first per element e anti-first element element

# A Messer Pietro Pamfilio. Ad Urbino.

dispondo ad una vostra data in Urbine a 26. del passato. E dicovi, che subito che io potei mettere un poco il piede im terra, montai a cavallo, e andai a Mantova. La qual gita m'è suta molto mon cara; per lo non v aver trovata la Signora Duc chessa, siccome io disiderava, e Voi. Pure vi sono stato cinque o sei di allegramente e ben veduto. Il male mio del piede e sta to più tedioso e lungo, che io non arei mai creduto. Perciò che incomineratornisi quando la Sig. Duchessa era qui, comb sapete, ancora non m'ha in tutto lasciato libero. Pure cavalco senza noja, e cammind com io posso. Vi mando un libro in questo invogio, e priegovi a mandarlo com le sue lettere a Monsignor Reverendissimo di Salerno, a cui va Quanto al mio venire costà, potrà essere che fia a questo Settembre. Di che non vi voglio serivero altro, actio non paja che io sempre cianeli e giammai non adoperi. Io vi scriverò alle volte, come mostrate disiderare. Attendete a star sano e heto, e basciate la mano per me alla Sig. Duchessa, a cui desidero som ma e funghissima felicità. A' 15: di Luglio. 1537. Die Padova, alia Lille der in be neura

# A Messer Pietro Pamfilio. A Urbino.

Alla vostra de' 27. del passato rispondo con la alligata di M. Flavio, per la qual vederete l'animo suo. Non è già mancato da me molto prima ancora che io ricevessa la vostra lettera, di non aver fatte buono ufficio in questo proposito. Nè m'era uscito dell'animo il bisogno della Illustr. Sig. Duchessa, la quale io subito veduto M. Flavio estimai, che non potesse essere meglio servita da veruno altro, che da lui. Molti rispetti suoi oltra il proposito della quiete lo ritengono dal venire al servizio. di S Eccell. Ebbi già molti dì dal Sig. M. Gio. Jac. de' Leonardi, che il libro. il quale io gli avea mandato, che lo inviasse a V. Sig. con le mie lettere per. Mons. di Salerno, era stato dimenticato da un patron di barca, e che era stato ritroveto, e manderebbesi senza dimora. Perche stimo, l'arete avuto e S. Sig. altresi. Che mi lia molto caro. Ho avuto tanti travagli e questi di tutti, che non ho potuto a questa stagione attenervi la promessa del venire a voi, siocomo dissijisticalla Eccel, del Sig. Ducad at quale anconavean promesso non. wandar, so non a tempo worthe esso tosse nello Stato. Ho avanzato questo tanto che S. Sig. miha liberato dalla detta promessa. Spero adunque senza niun fello q'sella de

Sig. Dio benedetto piacerà, di soddisfare al voto al primo tempo. In questo mezzo conservi sua Maesta sano Mons sopraddetto di Salerno, il quale io infinitamente disidero vedere. Dico di lui perciò, che veggo per le sue lettere, che S Sig. è stata male: ed egli medesimo teme di sei stesso. Basciato la mano alla Illustr. Sig. e matrono vostra, & state sano e lieto. A' 102 di Seta tembre 7537. Di Padova. Como casuel to lone objects of the section oi asec lan M. Pietro Pamfilio. v leb of -57 8 odo 300 A Pesaro. The sery to his suo da lacili valt es ent e est priego a Credo aver trovato un buon Preceitos fe al Sig. Don Giulie secondo il disiderina che mi serivete della Illustriss. Sig. Duchest sa Hequale: & uno M. Sebastian Gorgado da Reggio prete molto dotto in Latingo convenevolmente in Greco. Ne ho ragiona to com l'Ambasciatore, quanto das luis 6 Ecc. interderas Spero che ella one lavarà ottimo servizio. Esso sta ad ubbidienza sua da oggii innanzi. Delle altre cose meglio o che) id laccia, non me potendo/io toccar parte de leuni senna infinito dolor anical Bay sciale da manera S. Sign. e salutate Monst Hostro Rever. M. Salerno. A. 13. di Novema bles 15889 Din Vinegiands on the ensignee è eno, a reconduction del Sig. Arcives. th Salerna . A male non vede l'ora di rivedete. il prime piaces quito e caro, cho mi darà questa pa 3ya algaltà mich fla, che ie with add the add to the could be supplied to be

erral ( Citabo bi og and a cip. ); gara in de Messer Pietro Pamfilio. - D. chanana a A. Pesaro. to service to ca

my the state of th Vic ringrazio, il mio molto caro de come figliuolo amato M. Pietro, della congratulazione che fate meco per le vostre lettere della nuova dignità donatami da N. Sign. e veggo in loro il buono e puro affetto del vostro snimo. Per la qual cosa io sin di qua v'abbraccio col mio, che è vostro da molti anni in qua, e vi priego a . eredere, che in ogni stato, nel quale io mi trovi coed in ogni tempo, pure son vostro tutto: Alla Illustrissima Sig. Duchessa, a monte odella quale vi rallegrate meco, sarete contento di render di ciò molte grazie, e dire che S. Sig. avera di me sempre e bnome enfedel servitore, quanto alcuno altro, che oggidi viva, ed altrettanto la Illustriss. Sign Duca sug figliuplo. Ma di quer sto voglio rimettermi agli effetti, non alla parele. A. Mad. Gostanza, a nome della gitale parimente fata amorevole ufficio, e randerete molte grazie, e mi raccomander rete affettugaamente, siccome sapete che si conviene ad uno, che già tanto e in tanto è suo. Fate altrettanto col Sig. Arcives. di Salerno, il quale non vedo l'ora di rivedere. Il primo piacer grato e caro, che mi darà questa nuova dignità mial, fia, che io

#### 320 FOLUME TEREO!

spero fra brievi giorni essere in Pesaro, e satisfare al lungo disiderio mio a voi assai conto e chiaro non solo di rivedere le loro Signorie; ma ancora cotesti luoghi, a' quali tanto amor porto già cotanti anni. Or su, io non so far fine. State sano. Agli 11. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

### A M. Pietro Pamfilio. A Pesaro.

Mando M. Flam. mio Secretario alla Eccellen. del Sig. Duca ed a Mad. Duchessa nostra, per condolersi a nome mio del la repentina ed importuna morte di Mons. Reverendissimo Fregoso, e per altre cose appartenenti al Vescovato d'Ogobbio, ed alla grazia fattami da N. Sig. Ho voluto con questa pregarvi ad essergli e consultore e indirizzatore in tutte le cose, che esso a fare averà per me, che so che col favore e con l'amorevolezza verso me gli potrete essere di molto giovamento. Sa Dio quanto dolore ho avuto di sì doloroso caso più nostro, che di quel buono e santo Signore, siccome dal medesimo M. Flaminio potrete intendere. Il qual Sig. ora gode della buone e sante sue opere, e noi siamo rimasi a noje e ad affanni: ma lasciando da parte queste querele sarete contento dar fede a tutto quello, che esso M. Flaminio

vi dirà da mia parte. Attendete a confortar da Hlustrissima Signora Duchessa, ed a tenerla più allegra che potete, e salutatemi la mia Signora Comare Mad. Costanza, o voi state sano. A' 2. d'Agosto 1541. Di Roma.

### A M. Pietro Pamfilio.

Ben conosco in voi, Magnifico il mie Messer Pietro, quel vero amore, che sempre è stato nell'animo candido vostro verso me, di che sono nuovamente informato da M. Flaminio. Siatene da me ringraziato senza fine. Quanto alle poche e picciole cose che disidera la Signora Duchessa e la Signora mia Comare Mad. Costanza vorrei che le fossero di molta maggior qualità. che più volentieri vorrei, ch' elle fossero le sue. E quanto alla cura, che s'ha presa fa Signora Duchessa di farmi avere una lettica ancor migliore, che quella che avea la bon. mem. del Reverendissimo Monsiguor Fregoso, io non so che dire altro, se non che rendo di ciò a S. Eccellen. quelle più vive grazie, che io posso, e se averò alcuno anno di vita, S. Sig. conoscerà non aver fatta cortesia a persona ingrata. Al povero e cieco M. Simonetto, ed alla sua figliuola, della quale e del quale m'avea ingiolias Bembo Val. VII.

to sua bona mem. userò tutti quegli uffici. che siano per dimostrargli la incomparabile affezione, che ho portata a suo Rever. ed Illustrissimo fratello, e peravventura non gli parerà in tutto aver perduto il Cardinale. La effigie di N. S. è qui salva, e manderassi in mano vostra per lo primo che la possa portare sana e salva. L'orologio fatto in forma di nave è in mano dell'Oratore dello Illustrissimo Sig. Duca preso per sua Eccellen. ed ogni altra cosa che a S. Sig. ed alla Sig. Duchessa piacerà di queste spoglie, fia sua, come debbono essere senza alcuna replicá. Increscemi che Mess. Flaminio m'abbia mandato l'oriolo picciolo, perciò che avea inteso, che la Signora mia Comare voleva che fosse suo, faretele intendere che se S. Sig. il vorrà, io gliel rimanderò molto volentieri. Raccomandatemi alla Illustrissima Signora Duchessa, ed alla Signora mia Comare, e state sano. Spero di rivedervi un di in quelle contrade. A' 13. d'Agosto 1541. Di Roma.

#### A M. Pietro Pamfilio.

Io vi ringrazio assai, il mio Magnifico e carissimo M. Pietro, dell'avviso che mi date della partita della Signora mia Comare Mad. Costanza dalla Eccellenza della Signora Duchessa e da voi tutti. La qual partita, come dite, la lascia assai sola:

Di che mi dorrei molto, se la cagione, che patir la fa, non fosse così onesta e ragionevole, come ella è. Ma chi è colui, che a questi tempi non abbia più che una cagione di dolersi? Io sono stato poco meno di quattro mesi impedito dalle mie podagre. Ora pure la Dio mercè, sto bene assai. Se alcuna cosa posso adoperar per voi, non mi sparmiate, raccomandandomi alla Signora Duchessa, la quale io porto sempre nel mio animo con molta osservanzia. State sano. Agli 11. di Settembre 1546. Di Roma.

### A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Vi mando una mia lettera, che va al Ricevitor della mia Religione in Napoli con una procura in lui, da poter comparire nei Capitoli previnciali, che in Napoli si faranno, per me ed in mio luogo. Esso m'ha scritto del debito, che ie ho con la religione per conto della mia Commenda di Benevento. Gli rispondo. Averò caro vediate che la lettera vada salva. Delle cose mie, che avete nelle mani, non dirò altro, che son certo non bisogni. M. Federigo tutto 'I di ragiona di voi, e vi disidera, e vi si raccomanda. M. Cola è a Villa. nuova. E. M. Leonico vi risaluta State sano. A'6. di Settembre 1530. Di Padova.

### A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Averete veduto, al giugner di questa, Carlo mio nipote, il quale ho voluto che venga à Roma, poiche alle lettere non vuole darsi, per pigliare esperienza di cotesto cielo. Vi priego a trovargli alloggiamento da dimorarvisi per alcun tempo, finchè ie gli preparerò da potervi stare. E sia l'alloggiamento di qualità, nel quale egli non abbia a fare molta spesa, ma passi con poco, ciò è con meno, che si può, senza patirvi gran sinistro. Sarà bisogno che procuriate che si riscuotino quelli denari dalla comunità di Benevento: scrivetemene alcuna cosa, e parlatene con Messer Avila, e con M. Carlo da Fano. Vi mandai a' dì passati due lettere in due volte, che andavano a fra Carlo Pandone Ricevitor della mia religione in Napoli; saperò volentieri quello, che ne è stato. Attendete a viver sano e lieto, e salutatemi i detti M. Avila e M. Carlo. A' 29. di Settembre 1530. Di Padova.

# A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Nè mi son maravigliato, nè mi son doluto di voi, M. Flaminio mio, che non ne ho cagione alcuna. Se cagion di maravigliarsi v di dolersi degli amici non ha chi è da loro servito con rischio della loro vita medesima, come sono io stato da voi servito con pericolo della vostra. Dunque non vi date un pensiero al mondo di questa parte, e non crediate che io non sia tale verso voi quale merita la vostra molta virtù, e l'amore che io certo sono che voi mi portata puro e sincero. Quanto aspetta all'affittar la Commenda di Benevento, ho scritto a M. Avila che vegga che ella s'affitti. Tuttavia se fia a proposito per la cagion che: arrecate della permutazion da farsi di non la dare ad affitto, fatene quanto a tutti voi parrà, che ben fatto sia, che io nella vostra prudenza ed amore mi rimetto. Attendete a star sano, ed a pensar di tornare a' vostri studi Padovani, dove sete aspettato. N. Sig. Dio vi consoli e conservi. A'22. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Flaminio Tomarozzov A Roma.

Vederete per quello, che io scrivo z M. Avila, l'espediente che io ho preso per ricuperare i denari, che mi debbono i Caraccioli : che è il favor della Signora Marchesa di Pescara. La quale spero fara in ciò spello; che a me fie bisogno. Non replicherò qui, quanto ho scritto di voi a lui, che so non esser mestiero. Solo vi priego a darmi voi dal canto vostro quello ajuto, che potrete; che sa Dio, se io ho a questo di bisogno di quelli denari : ed è pure onesto, che cessate di tanto le guerre e romori di quel mondo io debba poterli riscuotere. Sopra tutto vi priego a fare conprestezza e senza dimora tutto quello, che fare averete. A voi mi raccomando. A' 12. d'Aprile 1531. Di Padova.

## A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Ho veduto con molto piacer mio la vostra lettera de 13. per la quale ho inteso le cose di Benevento andare a buon cammino, di che tutto vi ringrazio. Ho anche veduto volentieri la sottoscrizion vostra nel processo della mia bolla, sì perchè ho conosciuto che avete quello ufficio, il che altrettanto m'è caro, quanto se io stesso lo avessi; e sì ancora perchè vi veggo essere non solo eccellente scrittore, ma anco disegnatore, sì bello e gentil segno vi si avete fatto. Ma lasciando da parte le burle, mi piace che abbiate più fondamento da potervi rendere agli studi, che io non pensava, ai quali sete aspettato, e massimamente da M. Federigo, il quale avendo io salutato a nome vostro, mostrando che nella vostra lettera fosse fatta menzion di lui, vi risaluta amorevolmente. State sano, ed amate me come io voi amo. A' 26. d' Aprile 1531.

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Di Vinegia.

Per le lettere, che io scrivo a M. Carlo, ho assai risposto eziandio a voi. Pure voglio ancor dirvi quello stesso, quanto al venir mio in costà. E ciò è, che per niente non voglio entrare in via a questi rottissimi e disagevolissimi tempi. Se N. S. soprastarà a miglior giorni e più temperati, io mi vi potrò condurre o per acqua, o come che sia. Ora non m'aspettate per nessun conto, vada il rimanente, come vuole. Ho detto a M. Carlo che stracci la ministratera, letta che egli l'averà. Non perciò voglio, che ella non sia comune parimente a voi, a cui non debbo nascondere parte alcuna dell'animo mio. Salutate Mad. Giulia per parte mia, e Cammillo insieme. E state sano. A'30. di Dicembre 1532. Di Vinegia.

# A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Voi vi dolete che non avete mie lettere, ed io pure v'ho scritto, una volta da Padova già sono da' 15. giorni per un uome del Vescovo di Majolica, che veniva per acqua, per lo quale mandai una procura ad Apollonio d'intorno alle cose di Benevento. Le quai lettere non dubito punto a questo di non abbiate ricevute. E se non aveste, fate di rinvenire il detto messo in casa il Reverendiss. Campeggio, e di riaver le lettere, che per esso io vi rispondea a bastanza d'intorno alla cosa del Vescovo de' Grassi. Hovvi anco poscia scritto di questa terra, dove sono otto giorni fa. Di modo che a me parea avere satisfatto al bisogno. Ora che per le vostre de' 30. e 31. del passato ricevute in questo punto, veggo che vi dolete della mia tardità, me ne

maraviglio altrettanto, quanto fate voi. Ma per darvi risposta, se'l Valerio non portò mie lettere, fu che io v'avea già scritto a bastanza. Al quale io non ho dato speranza niuna, ma egli da se se la piglia. nè di ciò posso altro. Quanto al partito del Protonotario Casale, vedete voi quid praestet. A me semplicemente più piace lo spiritosanto di Ravenna. Tuttavia sempre mi rimetto a M. Carlo ed a voi, che so che m'amate sinceramente amenduni. Io sto con disiderio di saper se la corte è per istare in Bologna lungamente. E se lo'mperador si partirà, se si crede o si sa che N.S. sia per soggiornar costì qualche settimana. Della stanza mia, che sia alquanto più libera, avete fatto bene. Ma io non voglio, come per tutte le altre v'ho scritto, venire con questi tempi a voi. Al mio dolce Compare M. Carlo questa volta non iscrivo, fate che questa basti anco a lui. Del vostro venire in qua uno di voi, per cagion che io non vi scriva, non bisognerà che pensiate di pigliar questo sinistro. Attendete pure a star sani costì. Nè per ora so che altro dirmi. A' 4. di Gennajo 1533. Di Vinegia.

# A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Arete con questa una mia al Mag. M. Niccolò Trapolino, il quale stimo conosciate, dotta persona ed antica. Sarete contento cercar di lui, e dargliele, dicendogli che se vi darà la risposta, me la manderete, e molto a S. S. raccomandarmi. Ha da spedire certa sua cosa con questi ministri Imperiali. Ma per dirvi come lo troverete agevolmente, domandatene Monsignor de' Rossi medesimo, che S. Sig. ve ne sapra dar nuova. Ho avuto a questi di da uno M. Lodovico Parisetto Reggiano una molto bella epistola in verso eroico alla Oraziana, a cui rispondo. Sarete anco contento d'indirizzargli la inchiusa, e d'intendere, che uomo costui sia, che io non l'udi' mai più nominare. E in vero huon poeta. State sane e raccomandatemi al mio carissimo non solo compare, ma fratello Messer Carlo, e se andate alle volte alla sua stanza, salutatemi i suoi osti. Se M. Alessandro Corvino verrà ad alloggiar con voi, direte a Mad. Giulia che lo riceva volentieri, e gli faccia buon viso e buon trattamento. Anzi pregatenel voi a ciò fare, e ritenetelo con voi. E gentile ed amorevole giovane, ed io l'amo assai. A' 28. di Gennajo 1533. Di Padova.

## A. M. Flaminio Tomarozzo. A. Roma.

Un Marchese di Pescara fu molto caro al Re Ferrandino, il quale rientrato Ferrandino dopo la partita del Re Carlo in Napoli, e volendo riavere i due Castelli di Napoli, ciò è il Novo, e quello dell'ovo, andato questo Marchese a ragionamento co. Francesi d'uno di questi Castelli sotto fede, fu da una saetta di balestro ferito nella gola, della qual ferita si morì. Questo Marchese di Pescara, che fu prode nell'orme molto, e perciò carissimo a Ferrandino, ho io creduto sempre che sia stato padre del Marchese, che morì questi anni a Milano, e che si trovò alla presa del Re Cristianissimo. Ora per quello che mi scrivete non sarà stato suo padre. Ma come che sia, di costui vorrei sapere il nome. Però non v'increscerà domandarne a nome mio Monsignor Giovio. Ed attendete a star sano, A' 22. di Febbrajo 1533. Di Padova.

### A M. Flaminio Tomarozzo. A Padova.

Io ho avuto per lo più caro amico e fratello, che aver si possa per alcuno, M. Girolamo Savorgnano. Il quale è stato molto raro e singolar gentile nomo della Patria nostra, e pieno di gran valore e di gran virtù; ed era il più grande, quando egli morì, che non sono molti anni, che fosse in Utine Patria sua ed in tutto il Frigoli. Era oltre a questo mio Compare. Ora i costui figliuoli io gli amo come miei figliuoli, e disidero il ben loro, quanto il mio medesimo. Questi hanno a proporre una loro causa di certa giurisdizione juris patronatus delle chiese negli loro ca-stelli dinanzi ad alquanti di cotesti Signori Dottori e Leggenti di Padova. Sarete contento trovare l'eccellentissimo M. Mariano Sozzino, che è uno di quelli, che ha a far questo giudicio, e pregarlo per parte mia, che se mai esso è per farmi alcun piacere in questa vita, voglia avere per raccomandata la giustizia di questa illustre famiglia, e arditamente difenderla con l'autorità e dottrina sua in questa causa. Io parlo così liberamente, perchè so che la ragione è dal canto loro. Tutto quello, che S. E. farà e dirà in favor loro, io riceverà

per fatto e donato a me medesimo. Nè mai verrà tempo, che io me lo scordi. Farà in questo S. Eccell. parimente piacere al Mag. M. Niccolò Tepolo, il quale ebbe per moglie una figliuola del detto M. Girolamo, e sorella di questi fratelli. Tutto questo che io vi scrivo, direte a S. Eccell. e scrivetemi quello, che ella vi risponde, molto molto a lei con tutta la industria vostra raccomandandomi. State sano. A'30. d'Agosto 1538. Di Vinegia.

### A M. Flaminio Tomarozzo. A Padova.

Io non posso più oltre portare il desiderio, che io ho di riveder le mie medaglie, e qualche altra cosa antica, che sono
nel mio studio costì. Perchè sarete contento, quando tornerete a Roma portarmi queste di loro. Le Medaglie d'oro tutte. Le
d'argento tutte, da quelle in fuori, che
sono nell'altima tazza più grande di cauna
indiana ed in maggior numero delle altre.
Le di bronzo delle prime quattro tazze di
quella maniera, e più, se più vi parrà di
dover portare. Il Giove ed il Mercurio e la
Diana di bronzo, e quello oltre a questo
che a voi piacerà di portarmi. Troverete
nello studio Spagnuolo delle Medaglie, quat-

334 VOLUME TERZO.

tro o cinque coltreue di zendado cremisi. che entrano tra le tavolette, nelle quali stanno le Medaglie d'oro della cassetta, le quali si tramettono a dette tavolette, acció portandosi la cassa elle non escano dalle stanziette loro. E la cassetta di veluto si ripone in un'altra cassetta coperta di cuojo, la quale io soglio tenere in terra sotto gli armaj di legno dalla parte del detto studio Spagnuolo. E così si possono portare e le Medaglie e la cassetta di veluto sane e salve. Le altre 72. Medaglie d'oro porrete in un sacchetto. E somigliantemente potrete porre e quelle d'argento, e quelle di bronzo in sacchetti, quelle di ciascuna tazza separate in un sacchetto ciascuna. E parimente portatemi le loro tazzette, siccome meglio vi verrà a portarle, e quel bussolo damaschino dove stanno le Medaglie d'oro 72. Portaretemi eziandio quella tazza, dove stanno gli anelli e le corniole e le altre cosette con ciò che è in essa. E delle altre cose di poco peso tutto quello, che a voi parerà di portarmi. E di questo ordine, ch'io vì do, non curate di parlar con persona, perciò ch'io non veglio, che si sappia. Se pure non avverrà parlarne al ritorno vostro a Roma con l'amico onostro, col quale ho comunicata questa mia sensuzità, e vogliolo per compagno a tale -spettabolo, e certo sono, chè esso non pe · farà parola. Perciocché è prudente e disereso giovanni e moiso intendente di tali quesLIDRO OTTAVO.

335

Inì, quello che farei con pochi altri. Già due ore è venuta nuova della vicinissima morte di Mons. Reverend. Contarino, il quale avea già perduta la favella, che ha grandemente dolorata tutta questa corte. A me pare, che N. Sig. Dio voglia permettere, che questa santa sede abbia ad aver più infelicità, che non si credea, togliendoci la prima colonna e sostentacolo della sua Chiesa. Non me ne posso dar pace, ed ho il cuor pieno di lagrime. State sano voi. A' 23. di Agosto 1542. Di Roma.

#### A M. Trajano Alicorno, Camerier di N. S. A Bologna.

Nostro Sig. può già più dì avere avuto risposta di quel negozio, per lo quale lasciai quelli dae brievi a V. Sig. per ordine di Sua Santità. Il che se è, siate pregato e dirne una parola a S. Beatitudine e pregarla a degnarsi di commettere a M. Evangelista, che gli sottoscriva e sigilli; e se Sua Santità glie me darà la minuta, che la tenga in secreta parte. Espediti che siano gli potrete dare a M. Vettor Soranzo, a cai scrivo ciò che egli ne averà a fare. Di questi rifficio sempre surò tenuto a voi, ne cianti mi si secreta. Bascio il santissino piè

336 volume renzo.¹
di Nostro Signore ed a Vostra Signoria mi
raccomando. A' 16. di Marzo 1530. Di Padova.

# A M. Anton Nerli. A Roma.

Che abbiate così vivamente difeso l'onor mio calpestato costì a gran, torto da quelli ministri della Cancelleria, senza essere voi stato a ciò pregato o richiesto da persona, e a caso sopravvenendo al calpestio, è stata cosa più tosto dalla vostra cortese e generosa natura, Magn. M. Antonio. mio, che da questi tempi. Rendovene quelle maggiori grazie, che io posso, riserbando la memoria di così gentile e amichevole atto nel mezzo del mio animo tutto'l tempo, che io ci viverò. Il nostro Messer Lampridio sta bene, ed è qui con molta grazia di questa città e di questo onorato studio, del quale se voi voleste esser parte, peravventura e voi non ve ne trovereste mal contento, ed egli se ne rallegrerebbe ed ingrandirebbe assai. Io non vi ci potrei già veder persona più volentieri. A voi mi raccomando con tutto il cuore. A'17. di Settembre 1530. Di Padova.

#### A M. (\*) Antonio Mezzabarba. A Verona.

Jeri a caso venendomi la vostra (1) Canzone della Croce in mano, io la rilessi volentieri, e poi con molto piacer mio la

(\*) Le costui rime furono impresse dal Marcolini nel 1536. in 4. in Vinegia, e sono ripiene di vaghi pensieri, e di quella eleganza con la quale solevano i Poeti in quel Secolo scrivere i loro componimenti. In esse si leggono parecchie lodi del Bembo, di cui fu il Mezzabarba assai samigliare, ed un suo Sonetto sopra lo stesso Bembo fu da noi fatto imprimere nell'antecedente Volume. In un MS. di varie rime posseduto dal Sig. Apostolo Zeno ritrovai alcuni versi di esso Messabarba scritti in lode di un libro, nel quale vi erano alcune cose del Bembo, e perchè non sono impressi nel mentovato Canzoniero, e sono composti sopra il nostro Autore, mi giova trascriverli, e fare che oltre al pubblicarsi, servano di accrescimento ed al nome del Bembo, e alla nostra edizione, e sono i segg.

Via più direi, Signor, arditamente Che del Tosco Poeta il gentil spirto tornai a rifegger più d'una volta? è vidivi Mon solo il sentimento di lel bello e grave e nel vero santo, ma oltre a ciò vi scorsi e considerat quel modo di rimarlas trovato da voi ne più da mie in altro poeta vedito per addietro giammai. Il qual inodo ecome che paja tolto da quello delle sestile, percio che egli ritorna alle rime con quel-Te medesime voci, egli tutiavia e d affia e più difficile maniera. Concidentacosactie le -sineste non hanno Yilhac venna silvaidilla Staitza, e voi le avete tutte, auxi due passe wi sono per ogni stanza tre volte miedbula dite cuello, abo a vire erane that come se le rime vi losset a sea, au tore ereans

ciosching pör se y affire e

Legato fosse in voi con Thu bell hodost Se non che a me par veder chiafamente Ch' alla dolce ombra del soave mirto! Con più bel stil, con più leggiadro modo Cantate, e con si nobil maraviglia, de Che a se stesso il dir vostro sof somiglia.

" ('i) La Canzone del Mezzabarbu' è 'impressa a car 42. delle Rime di la , ed Promposta în istrana foggia di sei stanze, e di un commidto, come le Sestine, ma le stanze sono di otto versi, ed il communto di quattro Ced in ciaschediina stanta " of sond le medesime rime cagionate della 36 miglianza del finimento delle voci, nelle quali vanno a terminare i versi; il che nelle Sestine non viene usato.

yan' è dua, di modo che in sei stanze quelle medesime rime, due vi sono sedici spolté ed una quindici a oltra la coda della canzone, nella quale le due vi sono, repesite tre volte, e l'una due. E vero che Luna di queste rime, che sedici volte si ridicano "avete divisa in tra voci diverse. due delle quali si ripongono sei volte ce l'una quattro, Le altre tutte sono di quelle medesime voci. Onde vi si vede essere una difficultà incomparabile a poterne bello e buon poema comporte con tanto rinforzamento endirime, e di quelle stesse voci. E voi dite quello, che a dire avete, quasi come se le rime vi fosser piane, ed ogni stanza ciascuna per se d'altra e diversa maniera le avesse ; come hanno la maggior parte delle Canzoni del nostro Petrarca, Per la qual cosa non mi son potuto nitener di rallagrarmene con voi. Come ch' io stimo . che pochi poeti siate per avere, che sequitino questa maniera di Canzone : si mi pare egli, che malagevole sia lo accozzare insieme cotanti ripigliamenti di quelle stes-Lee voci, e il dir bene. La qual cosa tuttaskip santo più rara e maravigliosa renderà alla genti, che verranno, la vostra medesima \_fatiga State sano, e raccomandatemi al Singnor Podestà vostro, di cui sapete quanto nan 15000, ed a gli altri spoi assessori colleghi Strogeri a miei come fratelli Az RBI dinSetntembre 1530, Di Radova nombre ilaup nelle Sestine non viene usato

A Messer Lodovico Strozza.

A Mantova.

Ebbi quattro di sono da M. Lazzare Buonamico una lettera, che voi gli scrivete pregandolo a ricordarmi la promessa fattavi in Bologna d'intorno al epitaffio del Conte Baldassarre vostro Zio. E perchè anco il pregate di celerità, vi mando quello, che vi ho pensato sopra, senza averlo mandato altramente a M. Lazzaro, per non perdere in questa opera più tempo. Ed in prosa perciò, che a volere dir le cose che dir si convengono, il verso non basta. Se io avessi avuto più tempo, peravventura che io vi arei aggiunto alcun verso Ora far nol posso. E tuttavia nessuna necessità ci ha di versi, che la prosa dice a bastanza. E perchè mandate i quattro versi fatti dal Conte sopra la morte di sua moglie, a me parrebbe che in ciò si satisfacesse alla volontà sua, ed in uno degli due spazi quadrati si tagliassero i detti versi, e giugnersi sotto tai parole. Hippolytae Taurellae uxori dulcissimae; quae in ambiguo reliquit utrum pulchrior an castior fuerit; primos inventae annos vix ingressae Baldassar Castitionus incredibiliter moerens P. MDXXV. se in quello anno ella mori. Ma notate che il tetrastico è incorretto nel primo verso, e vuol dir così: Non ego nunc vivo conjux dulcissima: vitam ec. Ed è aerto un bello Epigrametto ed affettuoso ed elegante, nè è da lasciar perdere. Oltra che benissimo starà l'uno epitaffio nell'un degli spazj, e l'altro nell'altro, e potrassi credere, che amendue i corpi della moglie e dol marito sieno nella piramide. Anzi se essi non vi sono, si dovrebbe porvegli, poi che tale par che sia la volontà del Conteper quello che si vede ne' versi fatti da lui per epitaffio della moglie. Darò queste lettere a M. Benedetto Agnello, come ordinate. V. Sig. mì raccomandi a Madonna Alovisa. State sano. A' 26. di Dicembre 1530. Di Vinegia.

# A M. Bernardin Sandri Segretario. del Cardinal Grimano. Nel Frigoli.

a garage

Io ho veduta una medaglietta d'argento, che ha dall' una parte Mecenate, dall' altra Virgilio con quelle lettere, che dite. Potrebhe essere che fosse questa testa e quella di Mons. vostro Rever. una stessa. Questa che io ho, è cosa moderna, ben che di conio e non getto. Quanto ai Eslconi e simili uccelli di preda, questo uso è cosa moderna, che gli antichi non gli aveano mansuefatti, nè gli usavano, come gli usiam noi. Sarcte contento, ba-

sciar la mano per me a Monsign. Reverend. e starete sano. A 24, di Gennajo 1531. Di Vinegia.

E dolci mi sono state le vostre lettere ner conto del vostro dolore che in esse mi si scopre ricevuto della morte del mio Lucilio, e dolcissime per rispetto di Molisignor lo Cardinal vostro, che se ne dilôle anco egli, ed ha voluto che me ne facciate lede voi. Di che renderete a Sua Sign. quelle grazie, che conoscete convenirsi le piglierete a far questo ufficio per me con S. S. siccome preso avete a far meco quel-To per lei. A cui nondimeno scrivo io ancora. Quanto a voi, io era assai certo senza le vostre lettere, che a voi dolevano le mie disavventure, poscia che iò certo era dell'amor, che mi portate per quello, che io a voi porto. Pure la menzione di ciò vostra m'è cara, e rendovene grazie. E priego il cielo, che faccia voi tanto consolato, quanto ha me posto in dolore e in affanno. Come che io mi sono oggimai, anzi pure assai tosto accordato col volere del Sig. di sopra, e ringraziolo d'ogni cosa che egli mi dà e manda. State sano. A' 16. di Settembre 1532. Di Vinegia.

rend. e stares and Bologna automato 1531.

The Vince of the Proposition of the Propositio

Ho inteso per lettere della mia Mad.-Giulia, quanto cortesemente voi vi sete faticato in mantenermi la esenzion concessami sopra la mia magione, e quanto in rio mi sia valuto il vostro patrocinio. Che se stata non fosse la diligenza ed insiemb Lantorità vostra, le cose non sarebbono ite hene per me. Di che mi vi tengo e confesso obbligatissimo, ne potrei a questi da avere avuto cosa più a me cara, di questa, la quale stimo più, che un altro buon beneficio, Priego ora voi, che se mi sentite buono a servirvi in che che sia, siale contento di prender fidanza sopra me, senza niun risparmio. Che quando io ogni di mi faticassi per voi, non crederei giammai saziarmene. A cui e me e le dette cose mie raccomando più tosto per usanza, che per bisogno. A' 20. di Giugno 1531. Di Padoya, other with attent

ai 9 A.M. Marco Antonio de Marsily.

Poche lettere ho ricevute in questo avvenimento della nuova dignità da N. Sig. donatami, che mi siano state care, quanto le vostre. Nelle quali ho veduto molto chiaramente il buono amore, che mi portate,

VOLUME TERES! ed avete portato sempre di molti anni addietro. Oltra che per lettere del mio governator della Magione, ho il vostro dolce affetto verso me, e le dimostrazioni uscitevi del cuore della vostra letizia intese più particolarmente e più a pieno; de' quali uffici vi sento e sempre sentirò molte grazie. E priego N. Sig. Dio che mi doni occasione di poterlevi rendere in alcuna felice occasion vostra. In questo mezzo deverete esser certo che io v'amo, come carissimo ed onoratissimo fratello si dee o si può amare. E in testimonio di ciò vi profero tutto quello, che è in me da potervi donare con lieto ed amichevole animo. State sano. A' 6. d'Aprile 1539. Di

### Al Signor Ferrante Prencipe di Salerno. A Salerno.

Vinegia.

Messer Giovan Jacopo di Simeone Napoletano m'ha fatto intendere la disagevolezza, che egli ha dello intertenersi qui, e difendere il grado suo del Dottorato per cagion della mala qualità di questi tempi, e pregatomi che io lo raccomandi a V. Sig. in ciò, che ella sia contenta di commettere a' vostri tesorieri, che restituiscano a Mad. Beatrice di Peres madre sua i secento scudi, che M. Giovanni Antonio di

Simeone già Governator dello stato di Santo Severino di V. S. vi prestò l'alla qual Mad. Beatrice debbono cedere detti denari. Io ricordandomi che V. Eccell. essendo qui volle che io il conoscessi per suo, ho esti mato ragionevolmente non potergh mancard di questo ufficio, spezialmente dovendolo io far con lei suo Sig. Siate dunque e da me pregato e dal bisogno di lui molto più supplicato, ad averlo per raccomandato in questo vie più necessario che volontario disiderio suo. Questo dono se egli dalla larghezza e cortesia vostra otterrà, io a voi rimarrò di ciò obbligato parimente con esso lui, il quale amo e come servo di V. S. come dotto e gentile e degno della vostra grazia. Basciovi la mano. A' 16. di Giugno 1531. Di Padova.

### Al Prencipe di Salerno. A Salerno.

Bastava assai, che V. S. m'avesse con una sua visitazion fatto arrossare, e postami così indissolubile catena al collo per la molta cortesia di lei quella fiata usatami, senza ritornando ella in Padova esser venuta un'altra volta alle mie case per vedermi. Il che intendendo io da'mici, conobbi che la mia fortuna non avea voluto, che io avessi tanta cagion d'insuperbire, e fecemi essere a quelli di in altre parti. Della qual

cosa dovendomi dolere io veggo ora che V. S. se ne duole ella con le sue umanisa sime lettere. E così rinforzate in molti donpi la detta catena mia e, gli eterni obblighi che io vi tengo. Di che vi rendo mille grazie. che vantaggio mio grande è, a confessar bene il vero, questo infinito favore, che da Vostra Signoria ricevo, ed in agni modo me ne debbo insuperbire mal grado del la fortuna, che mi tolse la seconda volta il potervi vedere, e rallegrarmi doppiamenta di quella vista. Quanto appartiene a quello, che mi scrivete della Signora Mad. Isahella di Cardona Vicereina di Napoli, ho dato al messo vostro tutte le mie cose e latine e volgari, affine che a lei si soddisfaccia, della quale jo sono antico servo per le alte e chiare doti donatele del cièlo, fatte vie maggiori e più illustri dalla sua diligenza e virtù. A cui bascio la mano nella buona grazia di Vostra Signoria senza fine raccomandandomi. A'23. di Luglio 1531. Di Padova.

#### A M. Lodovico de' Rossi. A Bologna.

Ho veduto per le vostre lettere il disiderio vostro di aver da me a livello per 29. anni l'orto, che ebbe già Maestro Jacopo da Carpi. A che rispondo, che a neswitho his that volute livellare ber tanti anni cosa alcuna, percio che e contra le institiklori della nuova religione. E Maestro Jacopo medesimo mi fe pregar di quello stessi so orto da molti miei amici ed ultimamen te dal Signor Duca di Mantova, ne percio volli far cosa, che io non devea. Il che vi pub e dec essere stato detto da Mad. Gitt hà Governatrice de la Magione, che il va. Dunque di livello m'arete per iscusato. Ma affine che vediate che io ho desiderio di compravervi, che di vero l'ho, vi dico che V. Sig. trovi uno scambio o in Bologna o fuoti vicino ad alcuna possession della Magione, o come si voglia altrove, che possa cedere in evidente utilità della mia Chiesa, che altramente non si possono fare questi scambi, ed io ne farò venir un brieve dal Papa, ed a quel modo ve lo darò in permutazione, e sia vostro perpetuamente, e senza mio carico veruno. Se quello orto fosse mio patrimonio, o per altro conto, che per la Chiesa e Commenda mia, vedereste agevolmente quanto conto io fo dei prieghi vostri. A cui ed al mio Messer Filippo Maria mi raccomando, e priego lui che pigli questa lettera anco per sua risposta. Vostra Signoria sarà contenta far dare la alligata al Magnifico M. Marco Antonio de' Marsilj. A' 20. di Giugno 1531. Di Padova.

# A M. Lodovico de' Rossi. A Bologna.

Avuta la prima lettera di V. S., Sigi-M. Lodovico mio, io ammalai, e non vi potei far risposta; oggi, che mi sono la Dio mercè riavuto, ed ho ricevuta la seconda vostra or ora, vi rispondo, che io non voglio dar commissione ad alcuno, che conosca quello, che V. S. mi vorrà dare allo 'ncontro in Bologna, ma voglio conoscerlo io stesso. V. S. solamente averà cura di fare intendere a Mad. Giulia quel tanto che arete pensato di darmi, e farla capace e certa del valore, sicchè ella mi faccia intendere la qualità del cambio vostro. Il qual cambio se fia sufficiente, io l'accettero. Se non fia, mi perdonerete se io non l'accetterò. E questo dico, acciò non perdiate tempo nel proporre ora una cosa or un'altra, come fanno quelli che cercano d'essere avvantaggiati. Il che non credo che sia in Vostra Signoria cercando questo luogo non per utile, ma per piacer suo. Nè resterò di accettar quel che mi proporrete, per avidità, o per volere essere con voi buon mercatante. Dio me ne guardi. Ma perchè così è il mio obbligo con Dio, : • con la mia Commenda, che è sua. Potrà Vostra Signoria trovato il Loco, farlo dire

34**a** a M. Giulia, e che ella me ne dia partico-·lare e vera notizia. A cui se ella non cre-

derà, mostraretele questa lettera. A V. Sig. e al mio M. Filippo Maria mi raccomando, e vi prego siate contento di raccomandarmi al mio Magnif. M. Marco Antonio de' Marsilj. A' 17. d' Agosto 1531. Di Padova.

#### A M. Angelo Colozio. A Roma.

Ben si pare, Reverend. M. Angelo mio, che voi non sete di quegli uomini, i quali ·agevolmente scordandosi le più antiche ami--cizie e le più lontane dagli occhi loro, sempre si tengono alle più vicine ed alle più recenti, forse perciò, che eglino di queste più di profitto prendono, che essi non fanno di quell'altre, poscia che voi la memoria di me non veduto da voi se non rade volte già sono cotanti anni, non solo serbate viva e verde, non altramente di quello, che facevamo gioveni e sovente incontrandoci l'uno con l'altro; ma ancora v'è in pensier venuto d'onorarmi così cortesemente col vostro bello e leggiadro sonetto, che io a questi di ho avuto dal nostro M. Anton Tebaldeo, e prima avuto avea per mano di Gregorio da Fiume. Al qual sonetto io volea pur rispondere altramente me con lettere. Ma sopraggiunto da and :erraneila, che m'ha cagionevole mol-1 in emuto, mon m e venuto fatto il per erm ti no saddisfare. Laonde ho dilibazee ma meer can vei più lungamente; e on messa para lettera rendervene quelle rezie, one a com eccellente dono si conenuono sicume io fo con ogni affetto del numo. i puale animo è molto vostro terla metra necomparabile virtù e bontà esimo mila numacera nostra, ed ora risvemino talle votare rime si rallegra essere 1. 101 s ulamente onorato, ed avere così ilustra ustimamo dell'amore verso me vostre e della sostra antica e buone sinistà E ma lime v abbraccia, e strigue, e vi m raccomanda, e vi priega salutiate M. Anten sopraddetto e nome suo, di cui si serhe cres multa e multo grata ed onoreta ricordenza. State sano. A'10. di Settemb. 1531. Il Padera

with molte grazie, molto onorate del bello e gentile ed amocon quale così altamente de conosco che amore ve conosco che amore ve minuma. Tuttavia poscia che lo 'ngamo idopen, io-non posso di mene

dire, che io carissimi non l'abbiat li Senetto è moltu leggiadramente ordito e tesreto i ed ha en se ognisbella parte; se non insquanto la materia, di che preso avete a dire, è debole. Salutatemo Mis Bernardia da Plotto, e M. Girolamo suo cognato, e M. Valerio, e state sano. Agli 8. di Novembra 1531/ Di Padova.

Al Malchiavello.

A Vicenza.

COU T

Francesco mio, del nuovo figliuolo, che viè nato, e d'una buona voglia son contento tenerlo al fonte del battesimo, e ad esseras Compar vostro. E perchè non posto trovarmi a far questo ufficio in persona, scrivo a M. Agostino Angiolello, che lo tenga a nome mio. E qui fie la lettera. Salutate la madre di lui e moglie vostra per me. A'3. d'Aprile 1532. Di Padora.

#### Al Malchiavello.

Vi cendo .narisoi V : A ... achte secrate ed amore ed acte ed amore en ele sonetto, col casale en el altranente saraqueo D rejecutta, satava el subsycotle e uniace ed acte estatam aciliano el cosiingallo espeta abrede presentamente estatamente es

le. E stimo le abbiate fatte in pochi divisarebbe da rassettarle in molti luoghi, se voleste che elle uscissero fuori. E questo rassettamento bisognerebbe che venisse da voi stesso, e non da altrui. Nè io arei tempo da queste cose, che sono come potete sapere occupatissimo. E stimo sia mala cosa usarsi a dire ogni cosa. Parlo d'amore che vi porto, che vorrei vedervi altissimo poeta e leggiadrissimo. Ho avuto il Madrigale e ve ne ringrazio. State sano. A' 10.

di Febb. 1532. Di Padova.

### Al Malchiavello. A Vicenza.

Quel verso di Dante che dice: Forte spungava con ambe le piote, non vuol dire spungava, come interpreta il Landino;
ma spingava, che non si dice, nè si trova spungare Il che potrete vedere in un verso che è nella frottola del Petrarca (1),

<sup>[1]</sup> Il verso della Frottola del Petrarca allegato in questo luogo dal Bembo è il seg.:

Trova un altro che spinghe a cotal verso.

Vedasi nel primo Volume la lettera II. dell'Autore all'Arcivescovo Teatino.

che io vi richiesi, la quale sarete contento mandarmi tale quale ella è, che ve ne priego. La interpretazione, che dà il Landino a spungare, stimo sia vera e buona, nè vi è differenza, che io creda del sentimento, ma solo della parola, che in quella maniera non è ben detta. A Vostra Signoria mi raccomando. A'18. di Giugno r532. Di Padova.

## Al Malchiavello. A Vicenza.

Ho letto con molto piacer mio i tre Sonetti mandatimi da voi. Magnifico Compare mio, ma sopra gli altri quello, che vi scrive la Signora Caterina da Piovene. La quale non può esser se non valorosissima, se quel Sonetto è suo, come Vostra Signoria afferma. Il quale nel vero è tanto bello, che mi fa maravigliare grandemente. E parmi che la Marchesa di Pescara sia non solamente a Napoli, ma eziandio nella vostra città. Dissi Marchesa di Pescara, perciò che è quella, che ha ora il primo grido. I vostri sono eziandio belli, ma non giungono alla eccellenza del suo. E vaglia a perdonare. Ancora che io stimo, che questo appunto sia la somma del piacer vostro. Attendete a star sano. A'23. di Genn. 1534. Di Padova.

l'Arcivescovo, che quello che io le do Perciò che eltra ollegna della la la ora qui in Padova poco posspatesia sedidisfazion vestra; tesions officer letter encircles all assess officerei quallo escalsos, valento do la quida el la dela contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra della sanna , utilgiqareddberengosida, sbannansanse favical la quale sicopaner oravin questosso semon posso, die sono vecupilo sineius. -Apolem pregherace cherepando apiderhamo ida tali: cose alle mari, sinte convento di riculamonogram confirmation and the confirmation of omolta .oura≥:Oltva ochte ∋W/oS. Apprivebboo eth mersk far questa operations voleret diores statemal ordered to standard ordered Historian to odo gliokladvárda lizáhame, skorthuské skiegeir de entre de la compara de la condensa de la compara de la ne lainde grandemente le la marazanti. dintonio a Angelini di indeen An denta de volentiere farmeco questo cufficiet, percha non kos hidognos d'altica scrittore. Ne possor per le disagerolèzzo se le l'empi obe corrono, fare ora soverchicapose, Duasque shrete contento scusarminche doinda vi saddiafaccia nel ricever colsi , idel qual mi acrivete. Di squasta vostra presentuttavia leni mendo gracie. State bano: A'29. d'Agostos: 537. ha, il ele d'il veglia el e succedalliMaido non io pantili Naldinos oi non Scancelliers del Comune di Riore ma el A Vinegia. Di Padova.

Alla vostra lettera vorrei poter dare altro in risposta per servigio di Monsignor

l'Arcivescovo, che quello che io le do. Perciò che oltra cha resendo io ora qui in Padova poco posso fare a speddisfazion vostra. tesions che se anconing costi fossi afforti aidhelle fillaige salan aostasa collegn sogna, ohte pareddhe mywya pietosomente ciascuna adaver rispetto ia figliudi di not assonfratello più che a voi; aggiunto cche conselli-bigg. Awacetoch sono malegainiciali codo al aralori, dabe intronomenta a cilenidono atence dirati i ak forton esclebiactico e duanalbo continuum coldre office sibilipossono, relbino -ancome now be very manicipal con l'Avvocostserest cohen wir fandanno o come third Tuttoento gliotenivo da finchiusa, da qualo gli rendereiende ivare de la son molto care, che ner-Adnasaosa umi opuo lessar più dolee duhe por -term mascriguato al quelle Signoro ha o uni aito tennile some infinitamente 44 e sarè finchè sib and with Altro biuto alles cosa wasted more loig non arested attempt second zierahe alementi -nedi ameno gloverà ogni altra cintercossión id abruno minicari come abesimenon riko su u ioni l procedufar, capo com cotésto Approchero sol course nessuna dimestichezza (ho reigne france concerniate be proveding el marca lang. ha, il che Dio voglia che succeda!!Maib non lo aspetto. Perdonatemi, se lo così part La Stan sedding of the land and a chartenant of Di Padova. A Vingera

Alla vostra lettera vorrei poter dare altro in risposta per servigio di Monsignor Mescolato col lote. State sago. A'23 di Novembre 1531. Di Padova.

# A M. Filippo Oriolo da Basciano. A Brescia.

Al Sig. Scipione Orsine

Ho veduto la vostra lettera, e udito M. Lazzaro d'intorno al disiderio vostro. oqqerside adbra, kinifqa obneqairin adbuk onor histendere Con la work molusaimed ANTE: 8 cont la suma de che souvergoullai voir his der gudicie mie Che nuggier Goste date altribations non conscient nesvedan tu giammai dia se intolico fede in steenas 101 dal rofistato reduto e consistinto anno sonos is silly, fix algoride, that it is offine and the higa prova si può o almeno con balcana Sperienza, e contezza. Dappoli per soddim Hare alla vostra richiesta, vi dicounche wip fela che avete cotanta e così lunga (Tatra) presa a benificio degli nomina, checoffello vilgar lingua cereano di farsi via per 10th? e pregio acquistarne, non e più da l'Enere il vostro iméo - zascoso ; ma dao mandarlo Chi la buona ventara suori a fassi Vedere! e tener per mano. Perciocche il non dano toli the non sistemper lever faciles ad Minimi giovahi mchib delle nostre molazioni e haccos Shundherst varianto mello stillere. Vedvageb tolerandes conficients entagen or and incidental deri reser para en en qual la compara la la compara la ranno esser detti, e fie it pregio vostfo.

ANTEN OF SELECT mescolato col loro. State sano. A'23 di Novembre 1531. Di Padova.

A. M. Filippo Oriolo da Basejano. A Bressia.

Al Sig. Scipione Orsino. A Roma.

'Ho' veduto la vostra lettera, e udito M. Lazzaro d' mtorno al disiderio vostro. oggNessupaseltra lettena obnegatima yastra heificerum nervedutor che quelle de dien cjądis juesto zmężo żyutęcieri. Che pop sąpej state osi discontese do obe de apply avesti date rispostas Piacomiou che dimestriste pan app ter sredere di mo comma villania Orgala ada siagan comeo ab anganggananobanica io alko kare pourse posso se rendovi molpe grazistegell'onera alle vostre lettere misses. Hache coposcos non, meritare naph convenienisi per altro rispetto che percin chej pi menne; zolete far degno. I z gonetti chaposijavete pelle nostre lettere , acciè che io ze ne scriva il mio giudicio, ho yedny aplentieri, non per castigarli, come dis telasche mont meritano sastigo descendo hele li argame somo, ma perchè essi mi fanne canadeae nai bin a genaco ache ioandhiseos noncereits aggio che liquimense min doulias eo jos di roltos non svi sonones, per ni gicora da pavbevi syeduta giammainia kai segukanin deltaie centricelles dans confident cosel ellisbourtepassablaspy usensesi bisb cen worth . State sano de 30 o dis Ricembre ranno esser detu, e fie if vonegio vosto.

se io caldissime nin vi et vedesse. E quello che ip era vi fo cento a porcle, più velentieri bod sh omaloù a.M. Me en l'ope-ra, se avera cae de l'article envir ra, se abretia bañasiva Ati para na servit-vi. Salutatem staza inte e di banardin vostro Cognato e M. Francesco Matchia ello-To avea indugiato a rispondere allevestre lettere, onorato M. Girolamo percio che il messo vostro m'avea detto che voi eravate per venir qui ad udir la Commedia, che a recitar ci savea a aspettando di rispondervi a bocca, ed insteme d'abbraeciarvi e goder della vostra presenza, e di quella del nestro Malchiavello, senza il quale non istimava voi doverci venire. Ora, che venuto non ci sete , vi rispondo, e rende molte grazie del bel dono de fragolini e starne, che in molta copia mandati m'avete, i quali ho goduti questi di festevoli del Carnasciale, che da noi questa mattina si diparti, con ragionamento di voi amenduni e della vostra gentile Capitana, della quale vi ricordate nelle vostre lettere, che di vero è degna che di lei lunga ed onorata memoria si serbi per la vostra città tutta. Le dolci parole, che verso me usate in dimostramento dell'amore, che mi portate, mi son care, quanto debbono, e ció e grandemente. A che non so ben che dirmi, se non questo, che lo vostro sono, preso dai vostri nobili e laudevolissimi costumi, e dallo studio, che in voi ho veduto essere delle buone lettere. Alle quali vi conforterei se io caldissimo non vi ci vedessi. E quello che io ora vi fo conto a parole, più volentieri vi dimostrerò esser vero con l'opera, se avverrà che di me vi piaccia servirvi. Salutatemi senza fine e M. Bernardin voatro Cognato e M. Francesco Malchiavello.
Stata sano A'14. di Febbraio 1532. Di Padi la completa di me consove essenti ente
fove ado orab esse se orasove essenti ente
con dello me consorte dello mperadologia ib
minascietor dello mperadologia ib
moma.

uella del nestro Malchiavello senza il quaporto , acceso dai vivi raggi della vostra chiarissima virtu, e dalla infinita vostra umanità e cortesia verso me per addietro usata, mi danno ardire e di pregarvi in ciò, a che io stimo che da voi stesso siate già inchinato, e di sperare che i miei preghi appo voi non abbiano ad essere infruttuosi, a cui mestiero fa del favor vostro e della vostra giovenile grazia. Il mio M. Vettor Soranzo cameriero di N. Sig. avera fatto conto a V. S. il suo pensiero fondato nella bontà di voi al suo così gran bisogno. Dunque d'intorno a cio 10 non mi distendero în parrargliele. Solo vi preghero che poscia che tanta somma e momento di tutta la sua dutura vita ed in onore e in comodo si volge sopra questo perno, e voi per la vostra molta e molto dovuta e conveniente autori-

tho appoir No Supotreto trucets andre volgers: ling dove sulfamiliation of the mention of siele contento di prestargli in ciò il realiza pal tropinio pre regliator con alquello v socrissima eloguenza zibon da qualo cavete cotantine sié sigrandi e così belle cose fette i quentocit mondo sa, conducto al suo fine questi abia segna, con la quale oltra che toi viebble gherete eternamente e lui e me e sutta la sua melto quorasa famiglia: sà fameto desb Sig, mior alla nostra Patria cosa gratismus gitchrissimatie sopratitation al Sepeto as cha popurudi sontir quallo i che altri scernagia contrario di ciò che per noi si edizidesas Ilicha non des peravyenturs esser leggies peso, ad inchinar la santa hilancia delbenie mond Nu Sig. a sevenire regselleracoard e cecilinia S osemnisco, e propio di pintiloso ed dotto giovane, e sopra tutto si devoto servitao di sua Beautudine. Qui si soddistanad mu Sprate and una bene ordinata. Republicat rischinra ed illustra di nuovo una onestissilo ma famiglia, e si adagia ed accomoda mafo fortanato un povero gentile uomeriche per trà peravyentura giovare ancora, e piacemb al mando, con le apere del suo bello ediuen no anima. Dove là si toglie ad uno cisolous che con edio, ed al Senato ed alla Patrian e-poch manosche al mondo tutto si nogim adi una famiglia, che già coninchima dichai di questa luce men ha mantiero posi dechies ad upp sche vie nin ha di fortune a divrient chezze, che egli non merita, e del quale

resulter obers procedere signification actives vilete laidatas sozia s sittoome wiele sonel che vedese di lui si somo pergle addiesso: Radecizone vollmedla manieral eche sig wichesty cheseitaibon desentament meet notifications Sicomeril, fatto stap minicio monibais pul ridnifestamente das moltis vedere esconocer reliabline in compsension Lenguali ocosusse seli sono e come indico que che retro e tra se la selicita de la come de la c dabbioraldum ; perdié neu deculos Mu Sig His stoice also constained friends friends Silcions is a representation in the second of the second o pregatope idalia sobstralido transcroal darlingue raceboula did fare? Gondvi bene derdinished? coepie were partitive questo negozio da lle possolito altrus parere altiumito disagevolette bracconziles per trarles a buon fine. Ma co · fee canlluia S. Some solo che essa voglisselle cosivspafaceial od alivalore e autoriti dostra mon disagevoleoil disporle a voler dio Tareb Dunque como a pregare ed a supplicatorus charise to an along tempo dekbo foter dalvor orten ever alcuna grania, vogliste when 160 orth questa derania; questo dono; questo bennello dab wostro correse e liberale e generose aniu Bir Bill (amy) oming show the birthogeninom norse differenties de la la contra l winding of the control of the control of the addition Tippedon belief den in the tenting in a resident and the control of the control o persolo missibilitation abbilitos de la respectation de la propertie de la pro senged means with leading the sengent with the sengent wi ad unbolde ide. det basse Mothine 'A donem chezze, che egli non mezita, e del quale

vi randa poi quel mente de le vi si contro vertale vi si contro de la contro del contro de la contro del contro de la contro del contro de la contro tutto I tempo defined A po It realise mass re, che voi ma fair noti, vou e legere deand Piecemi, she io non mi son printo in gannato di giudicio, quando conoscendo in la maka with e l'incomparabile valor v stro ricordandomi le belle e care ed ono rate/aucoglienze fattemi da voia speraj mol to del favor vostro nella bisogna del-buoi servo di Vostra Signoria e da me amais come figliuolo M. Vettor Soranzo. Siccome e per lettere di lui, e per quelle, con le quali voi mi rispondete, veggo essere avvenuto in quella parte, in che s'è da voi potuto, che è stato in dare al negozio principio. Di che vi rendo quelle grazie, che io posso maggiori. E per ciò che si suol dire il principio esser la mezza parte del tutto, e tengo per fermo, che voi trarrete a fine lo incominciato lavoro, spero d'avervene tosto a render molte più; non perchè io più rendervene possa di quello, che io basto a potervi rendere; ma perciò che così si converrebbe che io facessi per l'intero obbligo, che doverò sentirvi della vostra opera, siccome si desidera, fornita. Il qual fine Nostro Signor Dio doni a voi tosto e ben pieno, acciò che questo buono e virtuosissimo giovane possa più contento vivere di quello, che egli ora può, e con l'opera vostra intenda più vivamente alle buone arti e agli studi, co'quali egli

vi renda poj quel merito, che vi si converial of the estate factories de dendervi tutto 'l tempo della sua vita. Il molto onore, che voi mi fate nelle vostre lettere, conoselanda mis si convenire. Ma avviene, che dandolmi voi fale parere che mi si convenga. Di che debbo anco grandemente ringra-Epilyi Sua sana V. Sig. e viva felicissima; servo di Vostra Signoria e da me amalo some figliade M. Vettor Seranza, Siccomo a per fewere di lui, apper quelle, con le qualities uni risnondete, veggo essere avvegato in quella parta, in che s'è da voi round, the taken in dare of negazio prindiple. We also a roade quelle grazie, che to presso anaggiori 15 premoid ohe si suci dire il orinoggio esser la mezza parte del budgees taken but forms, the yor transets a fine to record where through spero d'avorwend tosto a runger make bull, non perchè io più recdervene possa di quello, che ro basto a powers, rindered ma perció che cosi si converrebbe ette 10 facessa per l'intero obbuec, obe deverò sentirii della vostra opera, sicobne di decidera, fornita-Il qual fine Nosico Signor Dio doni a voi tosia e ben pieno - cuno che questo buono e virtuosissimo albana gossa più contento vivore di quello, che cult ora può, e con l'opera vosir, mienita più visamente alle buone arti e agir scalit, co' qualit egli

#### LIBRO NONO.

A M Proceeding Control

#### LIBRO NONO.

#### 'A M. Francesco Guicciardini Governator di Bologna.

To mandai a V. S. una lettera del nostro Prencipe, per la quale S. Serenità vi pregava ordinaste un lib. Greco Euclide con alcune cose insieme di Ptolomeo, il quale avea già più anni avuto l'orator Malatesta Mantovano da'Signori Procuratori di S. Marco ad imprestito; e poi suo figliuolo Mess. Federigo scolare in Bologna partendo di questa città avea lasciato a M. Agnolo Picini, ed ora era in mano sua; fosse dato

a' miel ministri della Magion, idin Bolomai Duppoi da detti miei mipistii hafintesellok rispondere non egser bennoertou chell des wellship of a quello prestato domb ho deser e percid non esser volute voilgisolveni per antiora di commenterne la restituzion, oshe si ricerca. Perche ho preso a pregandValSi 4 non voler bredere cha Si Seropità si fat se mossa a scrivervi in così leggion 4061 senza fondamento. Quello Euclide, che ha M. Agnolo Picini in mano lasciatogli dal detto M. Federico, e quello apputato, che suo padre ebberad impressito da Procuratori di S. Marco, e non altre. E di ciò ne foriona vol ognirfiade: Espremeisovi, per viigde di questa miai lettera viche se ja majnai woveral che almamente siancio voglio-esper menato alla rescinizione del datto lihro in mans del medesimo M. Agnolo. V. Suito facois diresenza sospetto alcunque appea di med sendintanto credito asono appresso dei. det cui nome già molti e melti anni io shno sempre osservantissimo stato, diliditale non idirei a voi mudlos che loston sapesti Soprancio iper nessimo interesso, istanciale no velidiors sicher um dibros Sano delle der prostito disquesto diban memories pei eligi de supraddetti Afbeuratori, 💰 spaovi quelli stessi ministri, che h diedend al messon del-Ambanniadres che abele nichiedevas Manidovioanoorausin questas letteraujing acteder di Manhodovico Beccatello scalara Balagnese The state of the second of the second of the second

ango of tuini, aily dale & quir immistadio deflectualità che potrete vedere .. Virdegnet rete adunque monstener più sim langularer settation del hibro e disiderio del Rachei per montovalior diretanio pechendebbonpoter eig. grave de contra de douce de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra interponerili nomere l'inucorità sum V. S. with demotre fedicissima. A'nandi Marzon 532. DoPadiana less an errorer e premis es miamento. Cacilo Euclide, che ha W Ann to Promi in mano lasexatogli dal and communication of the second of the secon suc patriangologithmoonrevol Procuratori di S. Marco, e non altro. E di ciò ne -iv 19 La voiresia red unhanità di V. S. mostràfemiliaelte lettereschen non ha guaris obhi Par danno artiro di pregarla pollo Tisogne de tallei ab molta giastizia. Madonna Giuna de' Turigovêtnatrice della mia Ma-Liosequestilis fatto ricenere uno Ebrao el ddale ellag già sono diù anni varcati mando a thebuotère certi suoi crediti in quel At Cirbino, e riscossegli senza dimora cel ifavgre della Sigdora Duchessa , a chi me-Womandai apselte bisogna acrivendo as 810\$. woodloon Tornato poi a Bolognabili desto Dites distern bir non gli aven potuti nisono-Herel' e veccie se gli ha villahamente gitentisalersi anthaiam, silo beneud cife vissor un alter Welkre 15 superadade est in Bolografu legli dos de per a questa socagion pritemato y se ivota offentes of some of the post of the section of the Thresonth mandano diffensorie che siccore

hanno frustrate le molte fatiche e spese fatte in questa causa dalla detta Mad. Giulia per lo addietro, così cercheranno di fare ora e continuamente per lo innanzi, priego V. S. ad esser contenta di conoscere il molto torto fattole da quel tristo e da chiunque lo difende, e conosciutolo non le ne lasci far più, ma termini e finisca questo piato secondo che ella conoscerà per giustizia convenirsi, e siccome è usanza della sua molta virtù, lievi quella buona donna della noja, che ella indebitamente sostiene, e nella quale l'hanno troppo lungamente lasciata quelli, che dovevano levarnela il primier giorno per debito dell' ufficio, che essi tenevano. Di tutto ciò, che ella da voi riceverà di soccorso e di grazia, io ve ne rimarrò tenuto niente meno, che se quel credito spezialissimamente mio fosse. A V. S. mi dono e raccomando. A 23, di Maggio 1532. Di Padova.



larne con esso M. Auton Maria, ma le molte occupazioni vostre uon v hanno lasciato poterlo per ancor fare. Ed hannomi exiandio mandato l'esempio d'un brieve fatto in Bologua pochi di dappoi la esenzion mia nuovamente pubblicato da voi, per lo quale M. Anton Maria si dee muovere a dar noja a detti miei affittuali a gran torto. Perciocche si vede manifesto in detto brieve che N. S. non intende gravare i benefici della religion Jerosolimitana, i quali sono in tanto gravati da continui soprappesi di quel convento, come molto ben potete sapere, che troppo crudel cosa sarebbe a dar loro anco questi cotali carichi, che portar possono gli altri benefici non gravati, così soverchiamente per quel conto. Le parole del brieve dicono delle immunità concesse a persone così ecclesiastiche come secolari, E queste non comprendono le cose Jerosolimitane, nè compresero giammai, che sono benificj dati per cagion d'arme e di milizia, e non di sacristia q di cero ne entrano sotto questa vace sola Ecclesiastiche, nè sotto quest'altra secolari. E quando gli hanno a comprendere in alcuna scrittura, sempre si nominano espressamente e segnatantantico fitto o loro che e deres dimitati ng e dan semplicemente heclesiastico Ed trei note dicinisticulation therid unesi de Stays un in chiquing sing of the salese intespativolendo incommissari di S. Reautisa

376 VOCUME TERRO. dine per vigor di brievi somiglianti in nagiona di desima imposte universalmente da S. S.1 riscuoter dette decime dalla Magiones doller tomene a S. Sant. subito ha fatto scriver che non mi molestino, perciocchè ella non ha intese che questi henefici Jerosolimitani siano compresi sotto la generalità degli altri, e così io sono stato liberato dalla gravezza di tutte le decime continuamente. Se-Sua Santità avesse voluto derogore alla mia grazia, avendolami concessa di pochi giorni ni prima, arebbe nel detto brieve fatto menzione ance de benefici Jerosolimitani, e none gli arebbe taciuti. Stimo dunque che cibbias te un largo e gran campo da difunderimió ev confidomi nella vostra bonta e virtù e prico denga, che voi il farete volentieri, rendendos mi sicuro, che e per l'antica mia servitù con N. Sig. e per la affezion eziandio mia convoi, che certo è suta sempre singolare è di quella qualità, che il vostro gran valore ha e meco e con ciascun, che v'ha cono-, sciuto come ho conosciuto io, ben meritato, voi di buono animo mi leverete dalle altrui molestie, potendol fare, espiù san-i cora dovendol fare per vera giustizia. Did che vi priego. Ne solo per questa ocuasio d ne e presente travaglio de miei, ma ans oorti per le altre somiglianti cose, rches Possono dvenir tutto di, vi raccomando lin dilla Magion mist riponendolasin tutto soto to los schermo e difesa e guardia vostra de culimi profero di servar fedele e perpenna

EDIERO MONO

menseria: dela vostro benificio. Ne Sig. Dio. Saccia W. Su felicissima. Ala primo di Nos venhbrean 532! Di Padova. 60 notata contennais rocent a S. Sept. W. C. W. Sept. P. a recover the mean man projections. I reject the Clin non 104 M. Franc, Guicciardini Governator, 1 -le ilgne interdi Bologna. Comine comine -ตาท กรีย์ หรือ การ การสา กระดา คำ โดย คา โดย were in the type the constant and the Second Section of the Sectio

siii Haginteso esser venuto castà un commissario di N. S. a riscuoter le due decimesposte per S. Beat il quale volendo ring scoctore eziandio dalla mia Magione, e none essendo volute pagare dalla affittuale, che vidy ha interdetta la Chiesa che non può celebrar e servire alla città. Perchè ho preseo andan molestia in ciò a V. S. ed a pregarda a fare intendere a cotesto commissario che N. S. non dà con le sue decime giammai gravezza veruna a' benefici della Religion Jerosolimitana, che hanno per se soverchie gravezze da quel convento. Per-i ciò che essendo io stato a questa medesima: condizione con altri commissari altra volte " i quali hanno parimente voluto gravar quels behiliero e a dolutomene a S. Sant. sempres ha fatto scrivere a detti Commissari , chao alta Magione non diano impaccio, e di più ameora che se essi avessero dose elcunso ziscolso dovessero ritornarmi tutto il ricevato. E così di stato fatto. E la mia Mas ciona dappoi che io l'ho, mai non ha pas gato decima di S. Sant. Ne mai pe brie-

VOLUME TERZO: vi de Commissari di S. Beat. sopre le decime s'è fatta menzione de' benifici della religion mia. La qual menzione espressamente si farebbe, se S. Sant. intendesse volerle iscuotere dalla detta religione, Se N. S. fosse in Roma, agevole mi sarebbe aver da S. Sant. ora quello, che tante altre voite ho avuto. Ma essendo egli colà nella Francia V. S. mi sovvenga ella com la sua autorità; e trovando che così sia, che la mia Magione sia stata per addietro non tocca per ordine di S. Sant. cotante altre volte, persuadete al Commissario, che lievi l'interdetto a cotesta Chiesa, e lascila riposar da questa parte, perciò che ella ha bene per conto del suo convento molto più da travagliare, che ella non vorrebbe ed anco non le bisognerebbe. La qual cortesia io da voi riceverò in luogo di singolar grazia, sempre nella buona merce vostra raccomandandomi. A' 24. d'Ottob. 1533. Di Padova.

#### A M Franc. Guicciardini Governator di Bologna.

Venendo costà il mio M. Cola per riveder le cose della mia Magione, io gli ho imposto, che a nome mio vi faccia quella riverenza, che io debbo, che è e continua e molta, e vi dimostri la singolare osservanza, che io già buon tempo v'ho e porto. La quale osservanza voi ogni di accrescete con la vostra umanità verso me 😸 cortesia. Siccome feste non ha mohi mesi: in una vostra ben dotta e ben prudente epistola scritta al Vescovo di Fano, salutandomi cortesemente per lei, ed últimamente in un vostro ragionamento avuto con M. Pietro Boemo, siccome egli mi raccontò. Di che vi sento immortale obbligo. Resta che io alla bontà vostra faccia raccomandata quella Magione tanto più ora, che in altro tempo, quanto è, che io le ho dato nuovo ministro e forestiere; e potrà avvenire, che egli assai sovente abbia uopo del soccorso e della protezion vostra, il quale sopra ogni altra cosa io priego, che vi piaccia non permettere che mi sia interrotta parte alcuna delle concessioni e privilegi donati dalla benignità di N. S. a quel mio benificio e luogo, nè anco nelle cose di picciolo e leggier momento, affine che a poco a poco non si passi con la licenza alle maggiori, la quale suole esser naturale usanza degli ufficiali minuti e pubblici, siccome il detto M. Cola farà a V. Sig. intendere più a pieno. A cui bascio la mano senza fine raccomandandomele. A' 6. d'Aprile 1534. Di Padova.

and the provided of the control of t

0+10¥ nat annied ore elected offs ir a one M. Franci Guicelardint . don rag .or ich Governator di Bologna. 9 88011907 im rive a mi A William B of 10mst Ho parimente ora veduta la molta una-nità di V. S. e nelle sue prudenti lettere, Annel suo ragionamento fatto al mio M. Cola. Di che le sento quello obbligo, che in debho. E so che gliele debbo grande e chiare. Queste poche righe vi fu così pregato da Gjovan Bonero figlinolo del Tesantitre del Re di Polonia, il quale lia voluto avetle per iscorta ed introduzione di bascisivi Jamano e farvi riverenza dopo quella, de jo vi fo io con questa medesima carta. Ai Ar. d'Aprile 1534. Di Padova. A Sigg. Conti M. Galeazzo

A Sigg. Conti M. Galeazzo

M. Bartolommeo di Canossa.

A Verona.

on in Gran dono e molto a me caro mi fanno. Vostre Signorie, Illustri Sigg. Conti, poscia che il cielo m'ha privo del Sig vostro
zio, il quale io cotanti anni ho amato ed
onorato sopra ogni altro, e sapea essere da
lui amato altresi, e della cui amistà glà
antica ed albarbicata io mi tenea ben contento; a volere elle ora sottentrare in suo

LIBRO NONO luogo ad essere del suo amore verso me non meno che delle sue fortune tra voi eredi, a a darmene per vostre lettere così cortese e dolce pegno. Il qual dono io ricevo e raccoglio di buonissimo animo, per tenerlo e guardarlo, mentre la vita mi si distenderà, con quello medesimo affetto. she io l'amor di lui facea, e con che si dee si cara cosa guardare, e tanto ancora maggiormente, quanto in vece d'uno amiso perduto voi me ne date e riponete due. co dove quello uno era non solo per gli sanni, ma ancora per la debolezza delle membra più vicino al fine della sua vita, che ind altra parte: Vostre S. mi si donano e provani e forti amendue, e di molta e lunga prosperità e speranza. Rendo di tutto ciò all'uno e all'altro di voi quelle maggiori grazie, che io posso, pregandovi che siccome a me profferite voi medesimi, così riceviate me allo ncontro, che a voi parimente mi proffero e dono. Ne guardiate se io non vaglio il vostro prezzo per quel medesimo conto degli anni, che io raccolsi del Sig. vostro zio, e della debolezza, ma pensiate, che nessuno può ad altrui nè maggior me più cara cosa dare, che se stesoso E sinte contenti valendovi di me, dove sio sia buono a far per voi, mostrarmi, al avere il picciol dono, che io vi fo, almeno ricevito volentieri. La lettera, che mi avete mandata del Sig vostro Zio scritstauritiqi Boco Hasatti che egir si morisse

376 volume reazo:
e il dono del panno nero fattomi da volume
m'hanno rinnovate le lagrime, che io spare

m'hanno rinnovate le lagrime, che io sparase ho per la novella della sua morte. E veggo che egli m'ha veramente mandato il corrotto, che io dovea fare della nostra he nivolenza, la quale non si potea per altro avvenimento spegnere, che per morte. State sani. A' 18. di Marzo 1532. Di Padova.

## Al Signor Luigi Gonzaga. 'A Bozzolo.

Ho fatto tutte quelle profferte, che he saputo far più vive al Sig. Protonotario Fiammingo, il quale voi mi raccomandate con le vostre lettere, e farò parimente tutte le opere, che saperò essergli a piacere o a bisogno, per soddisfazion di V. S. A cui rendo grazie, che si sia degnata comandarmi. Se in altro son buono a servirla, vi priego a non mi risparmiare, ed a tenermi per vostro, siccome nel vero io sono. A'29. di Maggio 1532. Di Padova.

#### A M. Marcello Pallone Romano In campo degli Spagnuoli su le rive del Po.

Non foste presuntuoso, Sig. Messer Marcello, quando in Vinegia mi recitaste alcuni, vostri versi, che grandemente mi

piacquero; ne ora sete stato in mandarmene alquanti altri scritti, i quali m'hanno tanto ancor più dilettato, che quelli non fecero, quanto leggendogli io e rileggendogli più flate, ho potuto maggiormente sentir la soavità della loro armonia. Rispondovi adunque che essi sono molto belli, leggiadri, e pieni delle mamere degli antichi poeti e spezialmente di Virgilio. Perchè non dovete temere di mandargli fuori : che Gerto sono, che essi fieno letti e veduti volentieri, e darannovi abbondevolmente onore e fama. Nè dico îo ciò, perchè io non sappia che voi vel conoscete altresì, come io conosco, e vie meglio ancora; ma dicolo per soddisfare alla vostra richiesta, la qual nondimeno veggo che nasce più da modestia, che da cagione altra. Ed affine che vediate che io in ogni parte voglio ubbidirvi dirò d'alcun lor luogo, dove io sto sospeso, e non so risolvermi, siccome è in questi versi, che dicono: Sicaniae quando a Sicori cognomine dictae. Aurifer oceano. qui se permiscet Ibero. Et dulci irrorat falsos aspergine fluctus. Ne'quali a me pare che manchi non so che, e peravventura vi manca alcun verso. Perciò che sopra questi tre è il verso che dice: Litus ad Esperium nympham solabitur aegram, e sotto essi quell'altro: Et vos o musae etc. Evvi ancora quel verso, che dice: Nuda pedem incomptisque ruit Dertuse capilles [1] nel qual verso quella voce ruit a ine parele

un poco aspercita, Loderei più sa dicaste properat, obe ei potrebbe dire , dicenda: Nuda pedemoet nudis properat Derthusa capillist o ad alcuncosmigliante apples E Siecome in quell altro verso, che dicay Me miserum sat erat belit eximuisse furgrem, dove io non so che eximo faccia eximui. ne ci ho esempio. Perciocche ho credute che egli faccia exemi. Pure se voi ci avese esempie, ie non ne sparlo. O come, è in quell'altro, che dice, Kectus in Italiane remis felicibus ergo Dove se qualla Jages orgo è detta all'amica in cluogo di pasas stimo che vi bisagneralibe il suo ganitivoto come sarebbe pacis ergo, o simile cosa; che senza esso a me non pare averla veduta giammai. Pure mi rimetto alla diligenza di voi. O ancora in quello. Laetu viae euspiciis addent felicibus ista. Perciò che ne' buoni antichi la voce istud è relativa a colui, con cui si ragiona, non a colui · che ragiona, ne giammai la pigliano altramente, ed è quella voce, che nel Toscano isi dice cotesto. E in questo verso pare ghe bisognerebbe ohe si dicesse hase, più to--sto/ che-ista: Ma come io dissi, questisemo avvertimenti posti affino che i vengiate bhe io studio alla soddisfazion vostra vie più y ohe al bisogno. E peravventura che essi sono totalmente severchi. Il che serè, -biasimando il giudicio fastidioso mio, dode-- recel by our appeal of prendo displacersi-

Mingraziovi de soneui (1) idella Signora Marchesa e della Signora Veronich, inquali mi Bono sali carissimi, e belline gangili lauri e tres ma di più fatica quello dolla giano-The Marchesa, siccome fatthein pisposta per de rime. Quanto al Sign Marchese del Viasto, che vi debbo io dire? seapon cho se io potrò i lo verrà pure un di a fargli rive-Tenza in zleun luogo più vicipo, devenio oda che egli sia, che a Napoli per lo peso degli anni, che mi soprastanno delò po-Trebbe più agevolmente sperarsi da me che mettersi ad opera. Ringraziolo, in tanto delda memoria, che egli serba di me , che & some himle of the many of the opposit

I I was a to be sugar grape. (1) Due Sorretti scrisse Veronica Gambara alla Marchesana di Pescara, l'uno incomincia: O della nostra etade unica glotia, l'altro. Mentre da' vaghi e gentil pensieri, e tutti e due sono impressi dietro al-Tet prima parte delle Rime della Marchesarna a car. 380. e 300. della edizione del Cansoniero di lei fatta in Venezia da Eru-Welli Sessa nel 1558. in & con la sposizioine-di Rinaldo Corso. A quelle composiziomi rispose la Colonna con due suoi Sonstti, l'uno esistente a can 330. Maltroua car 223. della sopraccennata edizione e di questi Sonetti della Marchesonane del-· la Gambara favella in questa lettena l'Autore.

eragilib all ore

m'è di vero grandissimo dono. E piacemi che diciate, che io possa disporre di così. grande e chiaro Sig. Perciocche è ciò sal eno della sua infinita umanità e cortesia one: gimai dal mondo conosciuta a bastanza, ma non celebrata per ancora quanto si convenrebbe. Scriverò a S. S. quando me nervene ga alcuna occasione, senza la quale temes rei d'esser da lui stimato presuntuosoce la questo mezzo sarete contento basciargli la mano per me. La profferta ; che mi fate; di venirmi ad accompagnare, quando io pensassi venire al Sig. Marchese, è troppo grande, per ciò io ve ne sentirò obbligo senza ardir d'accettarla. M. Lazzaro, a cui feci le raccomandazioni vostre, vi ringrazia, e vi si raccomanda, ed io altresì. State sano. A' 5. di Luglio 1532. Di Padova.

#### A M. Francesco Bellincino. Di Modona.

Ho veduto con molto piacer mio e la lettera che voi mi scrivete, e la orazion vostra scritta al Re di Francia, che a veder mi mandate. Perciocchè e quella ha in se tanta cortesia, che non ne ardirei disiderar la minor parte, di che infinito obbligo ho da sentirvi, e questa è così vaga e bella ded ha stile così leggiadro, che molto caro mi due essere aver di voi questo testimonio e questa contezza. Ed ha ben fatto il par

dre Don Arcangiolo ad essere cagione stato, che io vi conosca dandovi a ciò fare,
baldanza. A che nondimeno potevate ben
mettervi senza rispetto alcuno, se non in
quanto peravventura io non era di quel
grande onor degno, che voi mi fate. Onde
ia tanto maggiormente vi ringrazio, e raccogliendo con lieto volto la vostra amistà,
a tenendola grandomente cara, mi vi proffero e dono allo incontro. E vi priego che
così per lo innanzi mi stimiate vostro dello
me dimestrate di dovere aver caro, che io
voi e riceva e tengi per mio. State sano.
A'28. di Gennajo 1534. Di Padova.

# A M Lodovico Parisetto [1] il giovane da Reggio. A Reggio.

Io ho a questi di da voi ricevuto una molto bella epistola in verso eroico scrittami nella maniera Oraziana. La quale gran meraviglia m'ha recata per due conti, l'uno è, che io non conobbi giammai la persona

<sup>[1]</sup> Della epistola in istile oraziano scrittagli dal Parisetto fa menziane LAun tore, lodandola molto, nella lettere a Rlan minio. Tomarozio porper il cui messo oranni de all Parisetto quata lettera reolgaren in

vostra, nè anco l'ho per addietro ricordare udita, e parmi nuova cosa, che uno, che tanto sappia, mi sia nescosto etato così lungamente, l'altro è per la scrittura in se, che è tale, che genera meraviglia leggendola, monda, pura, vaga e piena del candon del secolo d'Augusto, la dual cost oggidi poco si veder Per le quali pose jo mis solito rallegrato o meco medesimp, la cui una così dotto nomo ha voluto indirizzar de suoi! componimenti, e vie più con vois chadsian te tale, quale vi veggo assere, singolar pogi taced illustre. Quinci hasco, che io osotti fatto in poca ora, siccome debbo, spugg vestivis e tatto pieno di disiderio di pigga cervi. Però sarete contento, se mi sentirete: buono a far per voi, così adoperanni senza risparmio, come se io anticamente amico co vostro fossi, ed a voi congiuntissimo ex domestichissimo, che per tale mi vi proffere State sano: A' 28. di Gennajo 1533, D4 Padova

Copy that he goest of the

risposta. Fraçostus buon dicitore de scrittude latino, como lei raccoglie dalle multi oraziont de odivina, in haminem benevoleno tiun adque beneficentia estampate pressone figliuoli d'Aldo nel 1552, in 8.

rected the agent I has per adoleste cicordava udion e trapici ecove costa che uno cost, -noi i'M Conte Giovan Francesque orthe ess ni kunnda Gambara, die I somomon che è tair, che apiersala et et leggendola, trond , puas vaga e pena del can--80 Pietro Grescenzio non iho giammai vedutu. eses uon in quella stampavincorrettissi; mill in oui l'avere redutanvoi, la squale non a ho vointa correggere per non pigliab kor. verchini fatica, cebe crederei averlan pojuto, faro : 'si as vede : duve ella nonglistà biene. Ne so alcuno, chesil abbia scritto a manos; Per le quali cose mon a ho modo da soddiri sfare a V. S. come vorrei poter far sempre. Resta , tehe to vi faccia intendere, che uno, stampatore in Vinegia happress ad simprint merlo corretto de ne aspetta alcunaciostos buono da Fiorenza per metter mano valza l'opera, di modo che peravventura potredi te in brieve appagarvi nel diaiderio, vostros) State sano. A' q. di Marzo 1533 A. Dia Pari dova.

## A M. Lodovico degli Obizi. A Ferrara.

rabenny. oktop odrodose par de indontrative indontrative indesiration de individual de

il Papa voglia cite apricapaçor può esseres al quale non ho aomici di quetan tro volte parlato. E se colui ha loosi vestils mato perció che il Gardinale rais consugera alloggiato alle mie case ein fu par leaghab di Monsignor Valetio in casa il gnale Defin alloggio in Vinegia, che venendo a Padro va con S. Signoria lo condusse al maco e nom perché egli da se eleggesse la milistratura Ora, set a voi si fa gagionevolt gechanios com si poca dimestichezza sia persottenerarda quel Sig. cosa di tanto momento, cosa cha il Papa non vuol far eglit cosa che le Garsi dinal Cesarino, ad intercession and squaled il brieve a quella Madonna fu sconcedutase ottener più non la può con tutta Fantosità sua, io altro non dirò, sernon che Messa Lodovico non è più di quel buon gindicisco di che egli suole essere. Io ho veduto moltio brievi tali, quale cotesto, e di cui qi sidab te, e ne ho già scritti alquanti; contra da sentenza de quali i Papi medesimi hannou poi scritto a parte a commissari loro, che non gli ubbidiscano. Ed a questo modosansi to vagliono, quanto se scritti mon fossecov Il Presidente della Romagna nommidireliba: a' messi, del Cardinal Cesarino aquello doctori mi scrivets, se il Papa ubbidire alichriavas vietato nen gli avesse. E poi credete inho: unas mia lettera scritta al Gardinal, de Meeq dici, che appena mi conosce, possa aperarb tanto? Voi sete in un grande errore, M. Lodovico mio caro, sa sopra quebmblieve fate alcun fondamento più di quello, che

il Papa voglia che si faccia, a cui può tornate alcun pro e comodo di quelli beni per altra via, che nè voi, nè io non sappiamo. Ma pure se avete sopra ciò a cercar favor di Cardinale alcuno, cercatelo dal Cardinat Cesarino, a cui fu il brieve concesso. come scrivete. Il qual favor se vi giova, non avete hisogno di mie lettere al Cardinal de Medici; se non giova, che bisogna che a me veniate, che nulla posso? Io nonsaprei mai essere con quel Sig. così presuntueso, che io gli facessi tal richiesta. la quale a voi nulla giovando a lui potrebbe una sinistra opinion dare del mio poco senno e poca modestia. Per le quali cose tutte io vi priego ad iscusarmene così, come da voi merita l'antica e molta affezion che io vi porto, e a non credere che iociò vi nieghi per non vi piacere, ma perche io più conosco in ciò, che voi peravo ventura a questo tempo non conoscete. Adun akro poscia conoscerete voi ed intenderete vie più di me. Nè vogliate, che io mi faccia tener da sciocco senza verun pro di voi, ne verun comodo. Vi rimando con questa la minuta del brieve. Quello che volete che io taccia, il tacerò, nè più vi penserò, come se scritto nol mi aveste. Volesse Iddio per vostro gran bene, che nen vr pensaste più ne anco voi. State sano: A 264 d'Aprile 1533. Di Padova: 1 19 10 1000 (1910) tanig . Vo see his to the company

e Bembo Vol. VII. while vas one won

the of green with the total a back

VOLUME TERZO ombre, erbe, five, fouce, signso c somifi glighti cose si danon al finca in vece di seto and A.M. Pietro Ragusco. io 9 . elloup all altra cosi: Langeri Lance, que m loco hostes fucit figurefur, civilus popual 'Mo preso dolor degli infortuni vosti il avendovi lo sempre amato, come hot Collo fortovi a portar la vostra soma pazientemen ter poscia olie altro fare non se nes pub, " dorravvi il peso di lei alquanto meno: Quano to allo'nvito che mi fate, molti anni sono. che io attendo a viver di quello, che Did m'ha donato, senza cerear più oltra. Però volgetevi verso altra parte, che nongil ve glio traricchire. Oftra che stimo vol be and altri, che intendono all'alchimiano laticara vaniamente. Sarà contente mi facciate l'acces mandato allo Islustre Signor' Conte Gint suffermente mio Signore. A chi disident di tutto il cuore molta felicità. State sano, Agli 8. di Maggio 1533. Di Padova.

Orator del Duca d' Urbino.
Orator del Duca d' Urbino.
A Vinegia.

Mando a V. S. le inscrizioni che ridiede il Sig. Duca, ciò e per lo liego ad
allo della casa dalla pane de giardini e di
tranchiana, così: Pro sole, pro piùvere,
pro vigillis, pro laboribus. Dove s'intende
che que se cose piacevoli, che qui sono

ombre, erbe, fiori, fonte, riposo e somiglianti cose si danno al Duca in vece di quelle. Poi all'aron, che vandall'una casa all'altra così: Francisco Mariae, quo in loco hostes fudit fugavitque, civitas populusque Pisaurousis. Dove si parrà de la città di Pesero abbia al Sig. Duca fatto quel lo arco a memoria della sconfitta, data da lui a Lanzichnecchi in quel luogo Al Baco congiorame tronstorcosty softens ? dosing the to allouvice the me tair, and it again sono Da potui, hac yeni Febo Delphisque relictia, m ba doueto, souta copear projecter. Perd Questo dico percià che Bacco anticameno ta s'adorava in Delfo insieme con Appolling Ultimamenta alla figura del Sig. Ducas accio che ella non, rimanga, senza, i manoi versi Davendo io dato a V. S. quel distico. che avete avuto per la figura della Signora Suchesia sosi is the server if our ib Umbria jam non te, non silvifer Ap-

Umbria jam non te, non silvifer Appenninus, Non tellus cantt ulla alto deberis Olympo

Non tellus capit ulla, also deberis Olympo.

Sarete contento nelle vostre lettere in buona grazia del Sig. Duca e Sig. Duchessa raccomandarmi. A quali disidererei fare un di riverenza in quelle loro vague e bele. Ie ed a me dolcissime contrade, e tornane a goder per otto giorni almeno di quel ciento, e spezialmente possendo io vedervi Mons. di Salerno con la sua bella villa e son alla

Bedia dell' Avellana la tempo ed a stagion calda, come questa è. State sano ed abbiatemi per molto vostro. A' 28. di Luglio 1533. Di Padova.

Numio at A September 1 September 1

A M. Agostin Mosto. . Way rather A Ferrara am of will come discussion in the Commercial Alia vostra lettera, Mag. M. Agostino, non he prima dato risposta, che pure di siderava mandarvi alcuna altra dosa più lile semplice lettera. Ora: che per molte mic occupazioni a ciò intendere non ho potuto. lio estimato non esser bene tardiro bino la lungo in darvi contezza; che la vostfa len tela doppiamente m'è cara stata, le perelle vi sete mosso a serivermi, e perche vi sem to così affezionato alla benedetta anima del nostro M. Lodovico Ariosti; di che vi rene do grazie. E quanto appartiene a quello che da me chiedete, vi dico, che quando io fare il potrò, io il farò di Buolissimi veglia, così portando l'amore, che 'a' lui ed al suo gran valore ho da molti anni in qua sempre avuto, e la vostra dolce pietà. Sarete contento basciar la mano al Sig. Dûcil vostro gran Sig. mio in mia vece. State sand Ali 3. d'Agosto 1533. Di Vinegia. non se san da e e e e e e e e e e e e die e die in uncila a red over the following a gloung to loop a de a who ele Buckling & Buckling ers ada vandale e a e vegant a visse firmare that qual even no elecatissimal egspirits on agree our

A M. Pietro Paolo Vergerio Nunzio di N. S. al Re d'Ungheria. A Ratisbona.

The second to Che le mie lettere vi siano state care, come dite, non ne dubito punto, sapendo io essere da vostri teneri anni in qua stato sempre da voi amato, e conoscendo che sapete, che poscia che io prima vi conobbi. y ho pgi sempre ed amato ed onorato parimente. Sono a me sommamente, piaciute allo ncontro e carissime state le viettà di quel Secenissimo Re, che raccolte m'avete nelle vostre lettere, e le tante e così belle parti del suo generoso animo. N. S., Dio poi che l'ha tale e sì magnanimo greator gli conceda eziandio felicità e successo dela le sue imprese eguale alla sua virtà, siccome si può già sperare che abbia da essero. sentendo la restituzion del Regno fatta a lui dal gran Turco, di eui scrivete, e che s' è qui intesa, della quale tutta questa città maraviglioso piacere e consolazione ha presq; ed io tra gli altri alquanto più che gli altri per conto vostro, che sete allate a Prencipe più quieto e men turbato, cha non si stimava. Piacemi oltre a ciò, che in quella corte sia di molta autorità Mons. lo Cardinal di Trento, poi che S. S. è quel savio e prudente e grave Signor, che ragionate. La qual cosa se v'è carissima, co-

VOLUME TENDO. me dite, non mi maraviglio, Felice dunque voi che a negoziare avete con si latto sile e con tal ministro, le quali due chee pon savvengono a clascuno sempre, anzi di rado, come nel più delle gian corti si vede. de Torse che coresta vostra felicità putra passare and a me in alcuna parte, sectome utillete, lo ebby gia molti and sono, diffi fe-McHigh dazion de Papa Leone il Philland d'Ungheria della Religion Derosofightant, "che d'intitolato di Priorato d'adifania la spedine te bolle per lo qual cholo libra Porto la criste grande, che viduta mavell. Di questo Priorato, che solea valere, ginise vale aucora parecchie migliala di Tolin. Hop ho mai avuto possessione alcuma 91 16 alico cercato d'averla da molti anni 9h qui, avendo io veduto quella fizzione contibulinente iu guerre e dissensiódi seduaffand. Ora; che le sue noje sono in grah parte finite ni e veruto in pensiero di scrivero sopra ciò, e di pregarvi che veggiate e cui sideriate, se a voi potesse venir fatto di giòvalmi in questa bisogna. Colui, che ha questo Priorato al presente, il quale chi egli sia io nol so hour ha he lo puo aver giustamente inda, se la giastizia de tra quelle genti aver luogo, è mio. Quando a voi paja che io il faccia, vi manderò le mie bolle, e legiagiom, che io ci ho sopra, e vederetending the state of the state elle V. S. a fare abbia costi a questo Anel oth cite manters of attained to it rimete

alla prudenza ed amore vostro che io per e niente so dirvi ne de costumi ed usanze di quella corte e di quella nagione, ne Priorato madesimo, Solo, questo diro, she se voi potrete operare; che io ne sia posseditor fatto siccome ne ho verissime titolo sopra, jo, il riceverò da voi e partirollo con voi nella guisa che voi medesimo vorrete e ordinerete. E se bisognerà che io ne faccia venire a voi brieve di N. S. io il faro Tuttavia stimo che bene fia, che inmanzi matto voi v informiate bene e minutamente di tutte le parti di questa cosa poscia bene informato gindichiate da voi quello, che sperar se ne possa, o forse tentiate col Cardinale, o con cui vi parrà ciò che voi giudicherete che sia da tentare, Not dirò più oltra, ed attenderò da voi risposto a cre ine e guesto pagozio raccomande non men confidentemente : che grandemente afferionatamente. State sano e me amata come solete. Al primo di Settembre 1533, Di sideriore, sa a vol votere es un toris, esigeni. mi in queus Listars Priorate at present it character to claret A. M. Pietro Paolo Vergerio ve lon Nansio di N. S. al Re d'Ungheria, in बार हो नेतम हो। है जह हो है जा है जिल्लाई प्रमुख के सह who do not be designed in the property for the property of the M. Pietro Bechimio Boemo sifiglipol

d'usmo assai grande in quelle paris, il grasle alcuni, anni à atric, in istudie in Bylogha en in: Parloya, continuati same ginensa. des to a par la sur witth malto da mo antibal zichiamato da ano padre passerà nomer costi per fara al Re riverenza e vitoleluisitare e beseiar la mano a voi e comespervi, vaghissimo d'avere di tutti gli promini grandi e valorosi conterza. Priego voi si pier. merito di lui che il vale, e sì per rispetto mio, che gli bo di voi ragionato assaivadi esser contento di vederlo volentieri . o do ve potrete, che potrete sempre moltagiva ghate donargli del vostro favore e patricià nio appresso il Re, e fare in ciò di mode che egli conosca, che io sia da voi amate altrettanto, quanto io stimo d'essere.) Ho inteso voi avere avute alcune mig letteres a quali io stimava fossero smarrite, e vohermi rispondere. Pure non ho ancer vedu: 14 vostre lettere, le quali per esser la ca-Zion, che mi mosse a scrivervi, a me d'alcuna importanza, non posso far che io non aspetti disiderandole. Del mio stato M. Pietro vi potrà raccontar tutto quello, che io zi potessi scrivere. Dunque farò fine a voi Aligentemente raccomandandomi. State sac

the to be Al Signor Marchese del Vasto. A Napoli.

194 A' 13. di Marzo 1534. Di Padova.

Larger on A with

Sono alle volte così presuntuosi gli amici, che non ricevono escusazione alcuna

delimaioo nelle cose che essi bitence vophono recome e ora a me avventicis. Che voletido io escusarmi con persona; che mi strigacea che lo a voi per lettere raccumandassi un suo e dicendogli che io non migaves mai più scritto, nè con voi tendi cames dimestichezzai che in ardir dovessi di Harvisaleuno impaccios non m'é ciò valdes. o kuasi ponundomi egli ili calamo in mano m'ha sforzato a così fare. Dunque sia V. So das mes pregata ad aveis per raccomandacorum M. Palladino di Cervia Ragusco 211 constrate riscustere cuiti euri denati da un Mi Ginon Pallas Garaland and agevolatio per voitra cortesia nel poter conseguire il sao. La qual cosa porrete peravventura di leggiero adoperare; ed all'amico mio ffa singelar grazia, ed io a voi ne rimarro telmato grandemente. Ma non voglio da voli questo dono, se voi di prima non mi perdonate l'ardire, che io pur prende, di dere vi tale incarico e gravezza. A cui oltre 4 ciò se piacerà farmi con due parole raccimandato alla molto illustre Sig. Marchesa di Pescara, onore e del suo sesso é del mostro secolo, a cui molto debbo, io lo porrò a grande obbligo con V. S. la mano sin di qua basciandonele. A' 10. di Settembre €533. Di Padova-

Sono alle vo e e equatione elema

tall in von blom vinorns st A. M. Marco. Antonio Flaminio A Vierona. h of acase of Lo non accettero già la escusazion voatra, molto onorato M. Marco Antonio, perzioeche ne voi sapete far cose inette, come dite, ne ie son persona, che non sia per veder le vostre con quello amichevole occhie, che all'antica metra amintà è richieston Pos, le quali cause vi priego, ad asser contento di mandarlemi. E se a roi pure Discerà che ad altrui non si mostrino, jo y ubbidiro. A. M. Girolamo Fracastoro samete contento raccomandarmi, e aslutare, a nome mio M. Adamo. State sano, A'28, di Novembre 1533, Di Padova. A. . . . . .

## A Don Lope da Soria Ambasciatore dello imperadore.

A Vinegia.

Egli è ben ragionevole, che quantunque io abbia già buon tempo disiderata occasion di poter servire in alcuna cosa V. S. alcome ella dice aver tenuto disiderio di far piacere a me, ella nondimeno si sia più noddisfatta, e non mi sia soddisfatto io siaceme quel Sig. che può molto più, che son posso io, ed a cui per la sua molto

ta autorità molti uomini fanno capo, ed hanno della sua opera e del suo favor mestiere. Ne di ciò m'incresce, anai godo dello essere io da voi vinto, e dello aver cagion di dovervi esser tenuto ed obbligato. Conciossiacosachè soglia essere alle volte Vantaggio il dover dare a buono e cortese Signore. Rendo adunque a V. S. molte grale e delle mie lettere al Nunzio di N. S. dal vol mandate, edicquelle di lui, che ola mandate a ne se sepratetto di cotesta" vostra liberale volonta e presto animo di far per me i che nelle vostre umane e Holki lettere ho veduto; pregandovica cehermi per vostro ded a comandarmi dove ini conoscerete buono a servirvi, poscia che de becasioni di cio fare a me venir non possono agevolmente, che sono di poco e debole momento. State i sano osservandissimo Signor mio. A' 10 di Maggio 1534. Di Padova.

A Proc Payment, Albert Anthosoidiere die Processione

A M. Roberto Magio, Secretario di Mons. Legato.

Reli d hensigsinick, de cles cantus que io albia ella cantus concession di peter service in alcuna cosa V. S. Mehrersell offem, orab oblemodif de cantus con distribution de cantus con distribution de control de cantus con de c

VOLUME TERZO. te veduto che voi avete per me sempre fatto da vero e cordiale amico, ed avete più tosto superata di molto, che scemata in parte alcuna la espettazion mia in ogni conto. Perciocche se bene ora non posso in quello soddisfarvi, che voi mi chiedete, non è per questo minore il disiderio mio di compiacervi, anzi maggiore, acceso dal presente divieto, il quale più intensamente mi stimola, come far sogliono le molto disiderate cose e vietate. La cagion, per la quale io a voi soddisfar non posso, è questa. Io ho tolta la mia Magien di Bologna a Madonna Giulia de Tori mia affituale d'alquanti anni per addietro, non per darlajad altrui, che non arei cangiata quella puona Donna con verupo altro, essendo da lei stato bene e fedelmente servito. Il che le ho dimostro per vera prova, che potendo da più persone aver molto più di quel beneficio, che ella non me ne daya, non perciò gliele ho voluto torre giammai. Ma hogliele tolto per tenerlo igni farlo governare a me e per mio conto, siccome già fo, che ho colà man dato un fattore e ministro a nome proprio e particular mio. E voglio io far riscuotere quelle rendite e farle dispensare a mio utile ed a mio danno per lo innanzi, Stimo per questi rispetti, che voi non solamente accelterete la escusazion mia del non potere io dar la mia Magione all'amico, ven

LIBRO NONO. stro, ma ancora mi loderete del consiglio preso sopra ciò. E di tanto più lo sumo, in quanto voi potete le cose mie riputar vostre, e potra parervi far voi stesso quello avanzo, che posso sperar di farne io State sano. A 16. di Maggio 1534. Di Pattova; per alleste induces a secure of the compiace iv, and mag, or a second of present and Mo Sig. Alessandro de Medici elomute obieb offen Daca di Frorenza. le io a voc socchester con posso, je questa. Pregato da M. Benedeuo Lampridio il quale lo per la sua molta e rara virtu e dottrina amo ed onoro grandemente, a fare a V. Eccell. fede di due cose appartenenti a quella bisogna, che ora lo muove a veilire a voi, dico nell'una così: Che hisognando già sono sei o sette anni, per la partita di M. Romolo Amasco Lettor pubblico in questo Padovano studio, il qua-le suddo allogna, condursi uno in suo luogo agli studi dell'umanità, e disiderando io finiente con M. Niccolo Leonico amico di M. Lampridio, che egli accettasse quella impresa di leggere, più volte gli par-Rimino di ciò, persuadendolo a non rifiutar cosi fatta occasione, e proferendogli 300. forini di salario, siccome ci facevano intendere i magistrati veneziani di volergli dale, e come poi diedero a M. Lazzaro da Basciano, egli alla fine, molto a cio e più

VOLUME THREE. volto dis noi astrotto si seure dicendoci non potere accettar la lettura La per pessersi. egli obbligato all'abate Bartolino di continuare in servirlo negli studj e nelle lettere per maestro siccome eglicarea salquanti anni fatto per addietro, e però non potergli nè volergli mancar per niente: il quale Abate egli pensava che volesse tornarsi ad uno suo benificio in Romagna 350 ppre Fiorenza, e volerlo menar seco. Nell'altra dico, che avendo io posti in casa M. Lama pridio due figlinoli di M. Angelo Gabriele gentiluomo Viniziano amico mio, fancinil di dodici e quattordici anni ad apparar da lui insieme con un ragazzo loro per prezzo di cencinquanta fiorini l'anno, esso alla fina del primo anno si dolse meco affermando mi non potergli tener per quella mercede Laonde io ne parlai col padre loronovih quale ben volentieri gli ne assegno dugento l'anno per quel conto, e così gli pag mentre e visse. E fu poi dalla lor medre M. Lampridio così pagato, mentre i s ciulli dimorarono in casa sua. Resta che Vi Eccellen. mi conosca per molto antico servitor suo, in quanto molto prima, ella venisse alla vita, ho avuto ardente fedel servitù con la sua illust, e feliciss, casa, e tengo memoria non solo del padre e dell'avolo di V. Ecc. ma ancora del bisavolo suo M. Lorenzo il vecchio, il quale io ho e veduto e conosciuto. Bascio la mano a V. Eccell. nella buona grazia della quale

Anotheride mauraccomando As 180 d'Aprile real poses secretar is journal particular density egn obbligato ali alere Bartoline di contimusico in, servirlo nerdi saudi e abille lettere isample Ala Signob Cesure Fregostion and -rotog noa orega Veronalia 100 etal mas off ne velt gli piercer per nienter il quale Abace egil neasaya el.e volesse tomarsi ad a "118 Ben Caro, che V. Sig. pigli fidanza stho, the 13 y amo ed oporo con with Panific stecome alia molta vostra virtu el grand valore & richiesto, Therescemi, The & Paceto shuillived di che mi ricercate F Transfer de Bole Cosa , el lo con futto do di poco posso servirvi. Che per averne io dato à mosti amici mies senza rispatento par volle, poco a me ne è rimase. Mansevolmente fino al tempo di potervene acconciar vol spesso, come mi scrivete volet fare. Se Voi mi potrete fare intendere dave ora sla Il Signor Giovan Gioacchino die Venne in costa non ha guari, vi priego The delivery of the same of th fedal servità con le sua illusta e feliciss. casa, e tengo memoria nun sale del padre e dell'avolo di V. ikee, saa appora del bisavolo suo M. Lorenzo il vacabio, il quale io ho e veduto e consicione. Eascio la mano a V. Eccell, nella buona grazia della quale

eosì s' eta pensato di dover fare, pure temea non le comuni perdite avesser frastornato
questo particolar abvetto l'anno allo avito che uni fate; che venendo io a l'irenze, io venga nell' usata vostra casa, dove

Buon tempo la che lo non ho rice-vinto così cara lettera, come la vostra e stata, onorato e Magn. M. Giovanni mio. Per la quale ho inteso dello stato della vostra famiglia tanto da me amata, quanto a pieno dir non posso di leggiere; quale lungo tempo stato sono senza vdir novella, ed appena ardiva di dimandarne poscia che to udi vostro padre averla senza se lasciata morendosi. Rendovi adunque molie grazie di questo vostro cortese uffi-cio, e della contezza, che per le vostre dolci lettere di voi e della Donna vostra e de figlipoli, de quali io nulla per lo addietro avea inteso, e di Monna Costanza vostra madre, e di Monna Ippolita vostra Zia, e di M. Gherardo partitamente mi date, cose tune da me udite con infinito pfacere e contentezza. E ringrazio N. Sig Dio, che dopo la morte di vostro padre e tante disavventure e sinistri della belli er Colcumpatha "Vostral, Slate" Mobusta of composteyole Tortuita (19 Tra 19 gold of the cost Mied piatidto forintenderenu che Me Ghet raidd sie sia Tornith a' dna convene oile stansecurity villa bully after the come clieb ens dinostrate sing donisorer ab segurativa

eosì s'era pensato di dover fare, pure temea non le comuni perdite avesser frastornato questo particolar disegno. Quanto allo 'nvito che mi fate, che venendo io a Firenze, io venga nell'usata vostra casa, dove potrò più agiatamente capere, che altra volta non feci, veggo in ciò e riconosco la dolcezza del vostro buon padre, ed emmi cio caro e grato sopra modo. Ma io sono oggimai più vecchio, che io avvisi potermi soddisfare d'intorno a quel desiderio, del quale ho con Messer Benedetto Varchi ragionato, e che ha antichissime nel mio animo le radici di goder mezzo una state quel vostro amenissimo e delcissimo cielo, e coteste vostre così dilicate e belle e graziose e magnifiche ville, che pari contado al vostro certo sono che il mondo tutto non abbia in altra parte di se a questo tempo. Pure, quando io vi venissi, certa non verrei altrove, se conoscero non vi disagiare. La iscusazion che fate del non m'aver per addietro scritto, io la ricevo; siccome savia e prudente che ella è, volentieri, pregandovi che per lo innanzi non voglio dire mi scriviate più sovente. che ad uopo vi sia, ma che mi conosciate, per bueno e vero amico vestro e stimies te daver, qui, una terza casa ofhe yostra sia a come coteste due sono che averain Firenze, ha propiezza del vostro animos che dimostrate aver di piacermi, shbraccia

son sufficiel seesedilgneko, ifuanteasirote Hienersishe Hisenza abuninglikerish charani pagegpapata tegan Monkhozardelya a imaana madre schi vosinkinisis e makriintela Domes pusses en la reproblement son out le estern villoppo depodita adreno i contento moncomon dajmi, a. Monna Ginerra Grassadni e) Mousa Alessandra Nasi, e nakatarle ner omencio kai Bellike zogin senfandisen segnensheren. da quella in facobs P. id ichito gilguils de getto, ed in ciò sone mancanti. Ma ic nondimeno vi debbo tanto maggiormente, che abbraccio sta disamenia Lecule Aranghei-II. e M. Pier Vottozi, e da gen felia Ruscellai. Del mie venire in mera meda posonos Voissete pure tappper deligembe secon ciora cere il mio M. Benefletto se abdaeves insi hem fornité le cose muta-delloi quidi cin vicinostrali disiderare ancora contenta. Di che vi ringrazio. Arete con questa la mia risposta a M. G. Taddei, la lettera del quale m'è suta tanto cara, che non chastora dirlo. Safete contento ringuazlar M. -Benvenoto sopra modo della prontezza che agh ha di compiacermi Ditegli tutestia, ibberiainomismiscomosch da rtametyrcholio edulihan itskviaring dalle qsus // belker oppede idi Momento volem one regli renga sinudulta estesii in mesercean esse meso persend--diplazioni mia. Aba stogliou pen njemenube -well more ada: itanton disagio mienizato debide stagione. Se io potrò venire a Firenze y mon

some Milde space disposor, the densite des Heariele lebera, abanionallipstili charai amaisvis eglibperodainol naio 91 Ches a contra Aladres et verialistic for Troit bela decer missis inelizo profesionegli pertuu quella A composition of garnoi contrapose accordent would (a ) Epigramma dilicato o leggiadeo, ed l'oronetto rattreste Sono l'amos on tealtre Bellide aughi wegentilisin oggafoldespartet, da quella in fuorts che hanno pour son getto, ed in ciò sono mancanti. Ma io nondimeno vi debbo tanto maggiormente, che vi sete voluto dimettere per innalzarmi. Io abbraccio sin di rese M. Niccolò Ardinghel-Ji, e M. Pier Vettori, e Messer Palla Ruscellai. Del mio venire in costà nulla posmo one ediscille nour que su che io ci sono ainveglistissimo Piaccia la Dio di concedermi. ibhan io lobesan mandare a finan questo antientre oli comine oim del mio animo: Ho avute Di offer so the etter dieth con questa la fi "koldei, la lettere mia cionosco e M del quale and some taute sora, che non .M 16(13) Liepigramma del Varchi non so ask sia ssampato de credo bensi ache cilaSimettorisia prodictioque molti, the il Karochidecrisse nin slode debaBembayaliy quidi isiologgono mella prima parte delle Rime adiuluinio quando inon sio volesse diremelle -fineserola visposta eala Sonesson del nostro e deuteme in la guale degesti fra le Rropb--ste oli diversi simpresse netu Fosta santtesgione, Se io potro venire a Firenzestraku

pensondia della saucomoro della della composito della composita della composit

A M. Benederio Faichi. La lettera , showiji schiedete all'Arcivescovo Sipontino Governator di Bologna in testimonio della dottrinandi M. Chirico Speczają diarej zmoko molensieri neczitranes in exessi, pote un poto ellepieso ellepidi sia [ de de conscimento pon Susigiants una l'avende ie pon mie bastato distinte di seriyeseljele, cohe dubiterei esseni Platilui tanino Tie diù che presuntugazia suatarit dizmesta maniera. Scusatemene (primilia mente well poscia pregate Mc Chiricon che pe ne seusi legli apposse stesso Quenters! mio cyenire in costà , egli inogi mic muorde nko jasto desa aldesto sendo, foristando imolta grazig dellephino Sonero, vche omisance **wangistersicome**nocheoicaiancome veduio **pob** Lorenze I Lenzin Follo siguramente, atha en che nanvolidimeser on inquitales is in in neighbiaisdiessir tenuto swadewente-Trans an abupdante dameoraterarationi alphigoq pour indicies etensus oisules aliabai motioi renae supridiceto peripiù conti, selle d'amer soumino più pampiacervisu Parenente interdice dei especiale soum tunno la Ampiele dita distributio di manglia distante contente a mili pieributiori di manglia distante contento raccomandarmi, e star sano. A' 6. d'Agosto 1535. Di Padera d'attorna d'assalle.

A Finenze.

A M. Benedetto Varchi. La lettera saire l'Arcivescoro Siprelue Governator di Bologna th theur wings or or manch the Spirico-Sandilistaminavere woin ora sciento cosas offic e militatora querquiolte elettere che iosparesti eleke ellebiggintokagireen, endekirniegane di Muibenveriatos e dello éssere estretini to inclinence, to quali amendue indeele mi some cards into budistissine state? E rehibi - seMinSidDiougramie poto nomina sécules de chie nor perdiamo si raro tiomo. Ranegrator · tener until luis ar nome milio i kalutandole ed abbratthandolo."Quanto al augue over co ver phoquivarquesto carrassales io asponostono condisimo, servantendere volender Cherans come sporte mi-scansaca mone meritari alla com obtante, meni perció voglio ritardare aldesri Ley 497 of Light condition and converse 1879 of che refevellerents er configued actorises er conf mpr Leodsteropacote orens disspesse iddaseu na sond antie genre lettere stato i stenned

no con indissolubile annodamento. Ma di ciò ora non più, che ne potremo insieme an giolido lagionare a boccas no vedato con sommo piacer mio Ra salutazioni di quelli veramente gentili uomini vostri M. Palla Historia and Architecture and the control of the co Castle off Piero Venou! Elimango Instal Ratio allin. Piero tempto infaitamento the lies between the and months of the The rene apportation Creeroniane of the All dual destimonio io so non aver da dui de Halo, se non si metita bene amando eelle Dio meritare, e meritasi, ma non tanto. Voglio" serbarni a rendernegli grazie qualido lo aro i detti suoi avvertimenti e derit of Velinti . if che mi date speranza che si tosto. In questo mezzo mi profferrete 248. Sig. 6 dőhereté senzh i rispármið. Will lib caucora che dirvi della impression de mila Brievi ; e meno delle lettere volgari!! Che do sono stato travagliato dappor che lo non off vidi per aftro conto. Ma petrete voi ve Mendo qui védere e gli uni e l'allie, sed id poscili cof vostro consiglio poste megle diliberar sopra esse. Salutatemi M? Giovan Taddei, Edate sans: Ho pregate M. Toren-20, che ili lasci vedere il vostro venetto sopra la creduta morten dim Min Benveiratt. The long phomesson marrison dero sancore. Som Bride Shife Shife School School and the Market and the shife and the shife shife and the shife shi oltre in alcungy design in 1888 of the control of t non porta così brieve tempo, come quello della nostra conoscenza è stato. M. Lorenno con indissolubile annodamento. Ma di ciè ora non più che ne poteeno jusieme un giollo la givilla a mare castio dedino con roume piaces unempa saluazioni di quelli voragni vostci M. Palla gentili -nar Ripponi a M. Benedeun Varchil che ip nongyoleasacher voo nighaste; danso disagio nyanirasin qui ner cagion della mia me-Aaglia, perciosche in nyn mittonnesseatela tento a Craoreba Muol cerenzo Lanzi am ha dataille spostes letters to per la causto rancsip sibsed mi blomesters con there is cortain gangir its oit and cheerest, its observable phines by consupared these of the colonials MANA eduaseira fornita l'opera secondo cutapquest sirev hean sha wig ciadesishle at che iganghaconfessi piepamente. of prisso a non intraprenders cost lun Spriests atside a questo line. Potrà est olio misyerie subjek fattoril nemire a firem sendans Bosels motteste big acconcismen porpori o gricon wings, perdies delle inpe Bhe spingre in manniagethalls isopubness angskense och och bildedävisse visopansi och dien abidio one high works, she reidectauswith Pacific, adatelei schriphy matemini, 1961-68-Discussion of the contraction of the section of the meritata i maena anggapatung byeritara me the con lianingh afferingsissing Maka molta minin di baja essechanchio. oltre in alcuna parte di gresso meritoge non porta così brieve tempo, come quello della nostra conoscenza è stato. M. Lorenio potra di me assai in ogni occasion sua per amor vostro. Oltra che egli per se stesso il male per se sesso. Ale producti della compania di Padova.

L' afferdell original S. Meke sue legrgiadre lettere a vienti di Aicevute mi dimostra portare, e l'onore che sui fate Illustriss. Sig. Conte milo, coi vostro ornato the property Montadovice in contra Ribardian yemente, rispondero, quanto alla infinita lor deiche in essa mi deles non soche gisnon dere. Che non verrei an zifintendole (eterni del yours buong anime significia versones o accettandole parer presuntuoso gindiscreton Nondimena io va neuringrazio , os pogra fesso dovervi esser di cio tenuto grandemenle d'amore, che mostrate portarminalizio cevo in a abbraccio volentieri , come sche ia conneciuto a pur veduto par viabbis che no sappia giammai. E perciò a yol al la negntro mi proffero di buan cuore 1966 tornos n'ho prima risposto che gra è sias o percio, che io sono stato e sono tutta via occupatissimo. State sano. A' 24 di Settemb. 1535. Di Padova.

L'afferione ochient L'S. Melle sue leggiadre lettere a vinceri di ricevute mi dimostra portare, e l'onore che mi fate, Illustriss. Sig. Conte mio., cel vostro ornato ragionanieno sopra la mie deboli schure. m hands talls piacer recato, disiled to all 18 uplanta of cost caro officio e signatar भीतां लेकितन ार अपने वृद्धिः अपने Mortal Pightie, riceve He buono ed anal revole allinio vostro fietamente, nella might ofopied of a light of the state che de meritaliente esser vostro ne per the To Hestero e dono. Restero per lo inhan A con disiderio, the in sia data ecesione di potervi vedere d'oconvicere pstaphivpienamente goder questo mid tani gramme antitude goestly and the population and the spiritude of the spirit stia. State salio. Andr. di Marro 1536. Di to percio, one in sere sures e sonocionari via occupatissime. Store sauce, & 26, di Settemb. 1535. Di Padava.

vete, che vare abbeleciate con to animo. Siate extrast a ring azisto de ene del--90 AnM. Pietro: Eargone di Messingilu I re così dotto e pnizzalle Ance nelle Vatematiche discipline, come il devo M Francesco è Che per coello, che ce no score cobaningquet etasunas estuarioriora collienre alema con com tento piace minimios Mb Pierry con: quanty ho appres les xostig hitsene movelleimentebriggengang in musik seinism openant Am Fibralloup risponducian refined a justified the son section of the son coeff. militardettrina meritar No passes beine apristo ntavali atiumtoj, obbligoj, popros co sprografi tepita alchiereichen mach auf die eine anseup ihr be così ismorevole, consessa diono biv Dela quele knon stempo they schoolog null sciptendes, pas per conto del vestre chiaristimo neme abs imografi pasto si selabra, ma pengilps mis ehe mi sto, ik più delle volte assai stelinge lasciando de novelle del manda en quella the più suriosaments le cercann di me, d più di me le, odone, volentiell. Reptlo eguni que di quò a N. S. infinitarmatica de disfimita dell'amore, che mi partate, in massana resa ida man meritatori se ngno dalli amerei che in song tenuto, infino dalibuga Magage itugner garagnog tib stup narolog A fortage al alichridi. Buod ed 119 etype, de yaştra 1699 girdi ilin ed 11999 ed illustre famiglia. Dolgoni nondingenous questo piacer mio, che io non fossi in Vinegia, quando voi vi veniste, come mi acri-

vete, che v'arei abbracciato con tutto'l mio animo. Siate eziandio ringraziato da me dell'uffield ? The avere fattol a famil. con scere così dotto e prestante como nelle Matematiche discipline, come il detto M. Francesco è. Che per quello, che io ne scorgoballa sud epistilas egli el im resenticien-Matissifio, e no have ettus copra infinitelbels Pertosecter Botth of damesser reduce and dell Historicant de dagli usati edelmadishtivia spaella seithen. Alequal M. Francisco rispondorcon Bisleveral Tche fix consquered to voice mecali brofferrete e differete quanto fix in pinces di yoi miedeshno. A volimon so cho pedifer stayed allum to be increased on the contract of the contract o fietiere Pare vi profero me stesso, iche poet tattavia Bosso valeve, che sono si mas chie, Come potett agevolmente capere mani Contatingli amniquelle varcati conomposcia die lo due e mezzo de feci delcissimenen-Whella vostra bellissima oind ed ogni bene of bisogno della vita pienissima. Lantavia to elie thene se gagliards yeo per diq spiù ilivero de nulla carionevolo della personal d'ebsi fia il dono in the lo vi fou per byventure men vile. Restampuregar W. Solche se ees a ida space of the discrete all a constructions of the construction of the constru aldtiramente, uelle intestina o tosai mi op otrebba fillynerempite certil Surje chardor diorized ril edfatovoleguehe sontousonba Adus.idir Gitu ed illustre famiglia. Develut que de 2008 po de 100 e questo piacer mio, che 10 non fossi in Vinegia, quando voi vi veniste, come mi scri-

va**etos Aste**d. lami. Perciò che egli è tale, che io l'arei sempre ricevuto lietamente ancor solo, e fattogli quellaifonts of haquini fa al giugnere delle più gradiga e pregiose cose, che mandate lor vengono dagli amici loro più antichi e più cari. Ma bene è stata ciò mia iov Non west mestlefe, sig. M. Pletto, fiver stro leggiadio isonetto OD diescusatione una conab che fat do veste meet par ilenesso Erandante Politeunds tha Stiffing conveted to 13/14/16 que da me ringraziato e dell' uaa cortesia e dell'altra grandemente, siccome esse mentano e per cento della pertezion lorc, che For Paralie Soneits dell'Arctitio act ochhado date Matore & quetto oche selfanos va wer F. Folame delle lettere de le Asie Aretino, da lui scritto in risposta di quello del nostro Autore, che leggesi nel Tamo antecedente, ed incomincia: Ben è quel caldo voller voi, chi is prenda, intorno so quale Sonetto dell'Arctino dec osservalsi, che quantunité non sia conforme alla composizione del Bembo nelle Rime, o nelle desinenze pure fui composto in risposta a quello del riostro Autore ; come chiafamente assensee l'Aretino stesso nell'allegato thorou For Helle site lettere a car. 20. della edizione de Parigi del 1609., el perche fra le proposte e risposte di diverse al Bembo non furbosto da India come era il diritto, Et place the title titl queste lange perche un statte ornamento nylon munchi Ecco quel, che ia seroitte equis in team sina

Lomi, Perciò che egli è tale, che io l'arei sempre ricevuto lietaménte ancor solo, e fattogli quella feeta, checaliti fa al giugnere delle più gradite, e previose cose, che mandate lor vengono dagli amici loro più antichi e più cari. Ma bene è stata ciò mia iov who od espimedaesioera. Withhere in rega ayuto aluasid spherto, chenès perdap si cara cosa-a-sì gapule-aziandio la lettera dono grande reparatamentapancar plei Sinte aduny que da me ringraziato e dell' una cortesia o dell'altra grandemente, siccome esse meritano e per conto della perfezion loro, che e moltane perspection della persona restra, lacquale igasotanto, ed amo ed onoro. Come cha del song ig in this via song is tenuto Aretino, da lai scrato in risposta di quello del nestro Autore che leggevi nel Tamo antecedente, ed inconjincia: Ben è quel Aglio Angeli dell' Liel gioisce in grando blas quale, spaigraigla ibrainal and use evely; che quaruenque el spirat dispersymes alla conditions. United appearable in the Constituence of the Constitue le desineredengarentilgianibostinihisipasat a que entre la fue le fire Hal Augustin des entre la que la fire Hal Augustin de la fire Hal Augustin Appropriate of selection of the Land -13 mor, 1613 & 13 io 1 mentre la tocca il lembo" la edizione skrylozgaim jul origin ellegram i Botes Med jale ip wedsteam di see contrand in tellette terrem spinto dimmoirale in od ritto. Epuellee éta etras ran galación ma ado perchested states comidence about his nanditi Ecco quel, che taloro si acquista amandoni

missiorments le wher wore none vat l'alankli sain epitodo pido graderalarinaisodmenhaŭas M che niuminocemgaimab, semon dii talesalagia adan encol proplencior biascol compro orogicity o public and of the interior delication in the contraction of the contraction o destroi enasta eduquimentado distrove dinambe gleramento exiptico: Iv documente abtrement sodandoi: aputi molbi: argonientida oceguit anzi purpresseni viprove certatime idelijo more who with north deche min anno dende particular estas disseption of the original season to the contract of the cont eministico descrip allocivariacomb vanced feature dell'amore insiemmere del lycame fertile ingegno omi fa insunerbite . andomi modo e trionfo tra me sterro.... il empiocció eliters che M. Girelamo Queimenile libbone ed ili nostro v' hana ciò fare persusso vnon dis incressione di rimanere anci aclumenti di tenero ad amendie voi raccomandandomi State sano. Il primo di Luglio di 536. rdhi in fursone pind of the end of the rane i cari i i tere condition to the second of the second per lo addition of rec ios mersan A. M. Pietro Aretino i grando fle di Frances raigani V A v , e e e calle intendo acerta noviella con accordo cualtras cents florin Para a laces provide e poscrise Non hisoguavas giàs, molto onocatorile Pietro, che voi pigliasse fation directivermi, -60me fatto lavete. Bereioezh de io assaic chisin selocito eto de la bijono a amobe, che mi portate, e della stimalia dhe fatticidi oineale delle mie scritture, che è vie maggiore di

eide ikke lakkerdonog en mies dralithenin coperier ndo Masino chembenomine kradenza che abbiete aimid nooceang fina is, comer di whetheraisins adan en obleum la noiero trais de la cominge publica de la cominge adios de interpreta de la constante de la cons de les sincales ed a quoreste de tidra pathe ande plotrem disinferenta più i constasso. Allarquale seod and names andbronzionienisda oscenia doile bi mendervene io quelle meggiori gramones de l'ivage par distante le company de la company de parliace subsi culmiamente di voi medesimo came issee, almeno micco, cha canto con ad for imagination of the control of th mondo, sherman ni dia comodità ediaciò dispotare hiù o riposasamente de come plana onddisfabiion arostfa castenquillità di anime acrivenda zooglier: fruiso del vostro fertilissiand ingention the music ages sendate violosies andobast merrebba layutilità di cio cho magin a ditime de la presidere de la company de in farsene più bello e più robusto da botere contrastar con gli altri, che o sono per lo addietro stati, o verranno per lo innanzi. Lominal cosa di Akallegrarmi col Re di Francia più che con voi, il quale intendo avervi novellamente donato quattrocento fiorin d'oro, nel vero picciolo e po-Alfrondonno edilalla suas farumo edil all'yostro ipyeiah droson phyloasenibrioa dinscriptisadi -sediostructiveis. abeirianthinaq osura chiain sado, edo ama tami i debrite o fate o 160 15. odi portate, e della stanaha Ibi Affa 666 di oihun E delle mie scritture, che è vie maggiore di

## A M. Marcello Cervino, (1) Secretario del Cardinal Farnese. A Roma.

Io ho si gran disiderio di render grazie . V. S. delle fatiche che avete prese in face eggiare il mio piato, nè pur delle fatiche solament, che sono tuttavia state troppo, gravi a questo così caldo tempo. ma ancora e sopra tutto dell'affetto, che avete avuto nel cuore, e della incomparabile carità vostra verso me dimostrata in ciascuno atto di questa bisogna, che io non so incominciare a far questo ufficio, e parmi che ne l'usanza, che io ho con la penna in iscrivendo, ne le parole medesime mi sovvengano di maniera, che io soddisfar me stesso possa in parte akuna di pur ringraziar V. S. del gran débito, che io sopra ciò vi tengo. Il quale tanto maggiore

<sup>[1]</sup> Il Cervino da Paolo III. fu fatto Cardinale col titolo di Santa Croce, e fu scelto legato al Concilio di Trento col Cardinal de' Monti, e col Cardinal Polo. Finalmente ottenne il Pontificato, e chiamossi Marcello II. ma la morte in brevissimo tempo gli tolse quell'altissima dignità.

è, quanto io niente giammai ho per voi fatto e niente di voi meritato. Se voi tuttavia in conto di merito non poneste uno ardentissimo amore, che io vi porto cagionato da quello, che voi a me portate Il qual mio amore essendo egli debilissimo, non meriterebbe esser accettato per cosa che appo voi meriti, quando la vostra molta cortesia, che tanto di se mi dona, non mi donasse ancor questo privilegio, che io con voi meritassi non meritando. Ma come che ciò sia, semplicemente e brievemente parlando io ora vi rendo con questa poca carta, Sig. M. Marcello mio, quelle grazie, che io posso maggiori di quel cotanto, che voi avete per me adoperato. E per lo innanzi sempre le vi renderò e sentirò infinite meco medesimo e col mio animo, che è tutto vostro, così avete di lui meritato. Come che molto prima, che cotesto piato incominciasse, io v'era per conto di molti altri vostri dolcissimi uffici per me posti senza finè tenuto. Siccome di giorno in giorno il nostro M. Carlo Gualteruzzi me n'avea contezza dato con le sue lettere. Il qual M. Carlo, siccome è stato con voi buon componitore della nostra amistà, così

deverà eziandio esservi mallevadore, che se io per le mie deboli posse agguagliar la vostra cortesia in tempo alcuno non potrò, sì ve ne sarò io almen sempre leal debitore e grato. State sano, e basciate la

Bembo Vol. VII.

LIBRO MONO:

VOLUME TRACE. mano per me a Mons. Reluedoillanchuse stro. Il quale donimi getich allequielos che io veder possa prima chaohili folksucianula miel giernt A i 8. di Luglio. ad 5940 Doollat to. La qual cosa vedendo io che e peravolo nare non meno a danno delle illustr. Sig. Priore di Vinegia, in persona del quale ha da perverenilmed dillement Mic mio, poi che io non unture difendere le ragion mie; vengo a voi, che facciare ciò intendere a Mone, Regerendissunie di more Sig. <sup>र ी</sup>े कि स्क्रियं की सिंग्सि. अस्त्र की **रिक्रेस** Clemen ken sobra la Oomanendan din Bolok naq la ilaak muhita de the . So vettera oper l'esemon de ler echie mercon questa Er qui tessamuilles Fagiolievolideine fatta josle perche 146 cos & Benikej della Teligion Jersydliniana peti in ogbi parte del mondo i Meri delle blurg ghitelter est ancora percho cho le graves ze'della denn religione sono per sed sole molto ponderose e gratidi a questo tempo e pur troppo peso è il porture, senza lei run soprappese d'altée some Ora vessende if onto Ministro delle Magione malestais dal Governator di quella città a pagaq colo to tagiforfe per Cento d'alcuni cavataunt o differidendes regiteem la concession dung, Susa ie he he he poet chief e dies so die diese cheggo franklik oneserschill in 14488 obsession to cheramo silvand o speno in altorio del to phylleggo Recal she was selve learning quia concesso com este dipatrial unitarios. वृत्रकारिक केरियाक्रिक अधिकारिक विकास किर्मित केरिया विकास केरिया किर्मित केरिया किर्मित केरिया किर्मित केरिया केरिया किर्मित केरिया किर्मित

LABRO NONDO esasylih ele krayonim fallumdanyanaminen mia e le spesa fatta in quella impunità ed altrasionulla il dopo caliantorità delle Pong assice checha don multa ragione così voluto. La qual cosa vedendo io che è per topnare non meno a danno dello Illustr. Sig. Priore di Vinegia, in persona del quale ha da pervenin la deut Marione, che mio poi che io non basta a difendere le ragion mie; venge a voi, che facciate ciò intendere a Mons. Reverendissimo Farnese Sig. mestro 10 mios of pure 18 Nils, approva che reglial per the pripe suggestion exercial determines to Governatore, schoon dia molestia a miejiministri per contendi gavamento alcu-Boo Anti Ban Jassi che essi siang molestati in parto alguna della desta concessione e prinilegio Clementino, ma lo faccia osservarenin strugge pienamente, sicche ich non Mosbhia più dandolem per questonisanto Ediasyeriie oche per quello che mi ovien deitampon basseranno, lettere particolaria marconvienc che N. S. medesimo ciò ordi-Bise emandicagli pegun suo brieve. E pera chà possebbe sesserell che istorzata dal della Covernations illimid ministro già averse 1267 cana parte magataco fiai mestiere sche libbien Action of chieff batticells in sent cheeve datti prinifini oyossargijalogna igosa opagatas la sacria loro, restimire. Volvei esser buoparing blooms case has Kings is conserving so eleją iz ičesądo czem mago allocutei, anosidom iscori di budaissime danipat Eigurs-comula

VOLUMB, TERROS

430 h

que si fatto si acia io mi vi proffero e dos non Regarche poco guadagnate, maralmena vi do din buono ed affezionato cuore ed una pronta volonia State sano. A'10. di Settembe erg ergs in elec-

Be the contract of the same

Mona o cares i -20 101 A.M. Marcello Cervino.

issay lon stricks a.A. Roma. it has been

e**st l**imit da cy i i - Avendo inteso per le ultime lettere del nostro M. Carlo , Sig. M. Marcello mio. del nuovo ed onoratissimo luogo dato da N. S. alla vostra virtù, ne ho preso quel piacere e quella soddisfazion d'animo, che si conveniva all'amore, che io a V. Sig. porto, causato dal molto valor suo e dalla sua infinita cortesia sempre usata da lei nelle mie bisogne tutte. Nè ho potuto tenermi dianon: farle queste poche righe in rallegrandomene seco, alla cui bontà e valore N.S. Dio visguardando ha posto in cuore al suo Vicamo, che vi chiami a si alto luogo ed al maneggio delle cose di S. Sant. ed al servigio di tutta la Romana corte; che intendo esser tanto lieta di cotesto giudicio di S. Beat. quanto ella era tribolata da quel povere e reciagurato ministro primiero, che paevolutos troppo in fretta traricchire. So. chesera imio debito rallegrarmi sopra tuta to Coal Mons. Reverendissimo Farnese della diverto N. Sapreposto alla cura di quela Ganta Goggia, e fateglo in ciò, pupssi dire itare a sestesso. Ma non ho wolted hella: sas odoupazioni odi mislo pesol napibron mie letteren chempulla importano. Darete contento den wor. Sig: M. Marcelle aniour pigliar fatica di rallegrarvent bon Si Signa in mia vece. Nostro Sig. Dio gli doni grazia di riportarne quel guiderdone e quel profitto che si disidera, non solo per cagion del pubblico bene, ma ancora del particolare e privato. Che, per dir di mè, io per mio bene terrò sempre la gloria e fe-Liona di Si Sig. State sano, A. a. di Genna v5386 Di Vinegiar authorono ha evenu toh the process of so the same sile & M piacere e greeke scarioù siou o ararag CII A M. Cammillo Fattuccio entro in porto, conserva Roma, engres correg eva infinice forces over the data data de la la district Dene avete meco dimostrato di SignMi Gammillo, essere quel cortese de valoroste gentile uomo, che lo vi stimai e giudicab or fa l'anno che V. S. fu qui popelit col si caldamente avete preso il patrocinio mid appresso Mons. Reverendissimo ivostrory il qual patrociaio è tale stato, sibe in besitole to d'infinito travaglio, e posterine moltabait. durezza e quiete. Di che vi ningrazio I quant to debbou che è più tosto infinimmente q che abro! Però che infinita era la modestia che miquava quel risto etdelle omi smanile vostras cara, merce sison tibero and Sa Dio verse rendampuelameringspehe le ofendere isothan backarate brancher is better in their

volone Thirty. Maniente Bolloscendolo, el lietamente confess andolo ibiccome sempte fart all pregnators at comoscormi Her tatto vostro, ed a basenie I mano a Mongo Reverence vostor mounts The Party of the College of the Coll lui che debali forze ho e certe braccialia sempre ha proutonding i vos o more e comodo, e tenta ancer par, quanto re vi egrola No vedero molto volentieri la cvosua gilbibla lating, M. Pilippo figliuol curo. Percio die id ib per lei compreso quanto buth frutto abbiate fatto in queste lettere, e come anco nelle greche sete ito parimente innanzi, leggendovi alcune cose di quella lingua seminate discretamente per lei. La quak lezione m'ha recato singolar contento. E spero, che seguendo voi costantemente lo incominciato studio, ristorerete peravventura un di il gravissimo danno vostro ricevuto dalla morte di quel buono e santo giovane Mons. lo Vescovo vostro fratello. Al qual seguimento non vi doverà esser picciolo sprone il vedervi in cotesta casa, i parenti della quale spirano dottrina e santicostumi, come tutto 1 mondo sa e vede. Dunque non perdete tempo, e poscia che il Cardinal Contarino vi dà appo se luogo, non siate negligente a rendergli di ciò grazie, quanto per voi si può, e ad onorarlo. Il che fia, se vi farete e dotto e buono ancor voi ad imitazion di lui e della incomparabile virtù sua. Quanto alla parte delle

ronted lessencially qualcomionses security perservicaella ania sedencio il sociali buonis-A comosecuti atta eini edicial, edicamanomie glipola non a ami Dogliomi solo, che io moce sposse iprometters; di me siccome colui che deboli forze ho e corte braccia. Pure tutto quel popoquelle lightosso e potrò, sempre fia pronto ad peni vostro onore e comodo, e tanto ancor più, quanto io vi sentiro miù areacere in svirtui ed in galore. Structsang. En basciate ila imano a Mons Reverend a nome min A 6, di Gennajo 1538. Di Padogaol etsono ni ortel sicidie omnit me anco nelle geetle sete tto parimetro in nanzi, leggendori alcune cose di cuella lingna semit he de personer pur lei. Loqual lezione ta les escas singular contente. El spero, the acquirite rol costanements. รณาการสายการ ( องอกจากเวลา ) เราไปเลย ( การสายการณา ra un de il georgeione de no vostre gierruto dalla morte et greg l'anno e saate giovane Mone to Person rooms tracilo. At qual seguinerato nocevis doreste asser piccio-Desprend il vedera in entra cusa, a porenti della qualo spiesto del dua e certifi costumi, come alice de la electer Danque non perdete section, e posoia che il Cardinal Contarino vi do appo sa luego, mon siate negligente a renderall di ciò grazie, quanto per voi si pun e ed enegarlo. Il che fia, se vi fareto e dotto e hete to a 2cor voi ad imitazion di lui e delle incomo parabile virtù sua. Quanto alla parte della

### LIBRO DECIMO.

Al Sig. Consalvo Fernando di Oviedo e di Valdes Castellan nella fortezza della Città di S. Domenico nell' Isola Spagnuola, Scrittor delle istorie delle Indie della Maestà Cesarea.

Vidi la risposta di V. Sig. fatta a Messer Giovan Battista Rannusio Secretario della nostra Rep. d'intorno al dubbio, che io gli avea mosso sopra le sette mila leghe, che si accorcierebbono per condurre le speciarie se si potesse passar quel poce

Y2B VOLUME TERRO distretto che Via Signatica a della terra ferma delle undis occidentale, chescè odali late delle elle sid ib lemoir le versbi erost Panana sopra ilemare i del mezzos i giannor menticofendination il annicate manarita Ne ragioni ; che dendere andrella appal renza. Houngor letta la vostra leteria sen pra le Indies nella quale non solo ho soul to la maraviglia dello coso non più indivi di quelle regioni, che vi si raccustano, ma blus a ciò ancora molta doundans molta prudenza vostra nelle misure del cielo e della terra e de suoi siti. Le quali tutte raccolte e sparse per lei faranno la detta istoria, siccome io stimo peravventura la più grata, che sia giammai venuta a mano ed a lezion degli uomini. Di che ho voluto ora rallegrarmi di ciò in questa poca carta con voi, e proferirmivi disideroso di servitvi. Ne meno mi son rallegrato più volte meco medesimo con la Maestà dello Imperador vostro Sig. a cui torna duta quebra gloria. Poiche ha eleuo voica, sale operativenzaula quale non si putrebbe ben ednoscere la grandezza e la utilità di roofi nuova e magnanima impresa, e le chine ce disageveli bisogne, ed i poco meno vehe impossibili introprendimenti e ardimenti dei suoi inigistri (mandati a bello ed operite fine di tempo in tempo. Della qualcurosita Oberate huicas pronderanno ditutti quiellila chiendi di discisci vorranno comagionase ni scrivers psychollananticlaisceme hospreso ib. The

avendenti pria allousie anni de Petricumia dino carico di scrivero latinamente la istorid della chee sud, in hotoinnestets horienes Fracesa integra idestar cibel atmaczos luistment mentizedel mixavoz mondos pridelle men Indig Loune esto altres, veriendo che a incoposito necessario) a sapersii Mon eo quanto in sigbasence of fate span evels Malegorate noise sign In priegoria comoscermi peribuo, en a cor mandamia N. S. V. Dip. sign som pre system guardia. State: sano. A cao d'Aprile (3538) molta predenza vostra nelle ainanie del ciclo e della terra e de suci siti. La quali interacrofic e source our lei facamo la detta ikkani B satsitata dinasidi. Getta detta d tura la pia para contenta AMedico. cara signal senua odo id diagonal Ferrara. ho voluce ora reservante ele ciò in questa noca certa cocevel e nel intendict dislectoses Ebbi in Padova la vestra lettera scritsala sette di di Dicembro con quello, che mi mandaste delle dotte composizioni vo atre, sper da qual lettera molto congrandomi con la vostra molta: contesiar mestrate, disidecembella cohesta che m'aniates en che so caltres) voi ami. Al quale rigerimento sor polav venez domią il venir, qui didvatie oggetty pazioni ce idio pensiori men (pianevoli) piene p mirecordai rispondervid di apondamini tando alietormisaliacinisi quietos padovanes, it indi Offerios inticastaoquitentes orientification deiriche insinence que est alle de la companie de la compone pup de l'unantiel sienteux hangoes et eller

VOLUME TEXAS! siate da 'me begin a Tingrasiato & deli ments de bild, of the the constant postes elvid quenza chien del buono amore, cohe ditte zen chiaramente dinfostrate portarmeddi squales amode io Hicero in Thogo dicato co pression softling. Le obligation riceve cleamanning quanto elle in compagnia vengono dela dettev amor vostro, che le ha viennaggiori faund essere "di" quello "che mi si conviene, obr frutti del vostro ingegno altres piacinti mi'sono i e parati venir da lieto e, fersilo: terreno e da radioi nobilissimo: Allandames ra mia trapposta nel rispondervi se darete perdono, giugnero questo nagli dimi obblid ghi, the to vi sento; profesendomi ad amaruicon animo ed afferiorato alla vostra moliu: viftà, e disidereso di piacervi pre pronte: pid alle opere da farsi per voi che alles parole da dirsi. State sano. A' 16. di Mage gio 1538. Di Vinegia: il ante e e e ed

e a A.M. Adriono da Spilimbergo. a one a Spilimbergo. a one a Spilimbergov a tende a seconda se a seconda se

Flowero . Organis

Libi già què mesi clas bone dell vince che mitabandeste, all quele destado incolor bàrino. Monto he primi disposto aspessando a viodi giorno pione e per suponderpio bocca. Il pass mid aspessar per suponderpio bocca. Il pass mid aspessar per suponderpio bocca. Il pass mid aspessar per suponderpio de vano, e voi pure non venite, alla fine preso questa penna in mano per parlare

She to at garage gare

e ragionar, con voi prima che io mi parta. di queste contrade, dove ora credo soprastar pochi giorni. Lo volca il vino nella gnisa che abbe da voi quello del qual mi ragionesto, il Serenissimo Prencipe, dicora comperandolo , solo estimando averlo per vostraomano buono, e non in dono dalla. Signera mia Comare, da cui parte me l'avete mandato. E ricordevole che buen costime ne idelle Donne de essere più tosto à avarette, che liberali, merciò che debbono essere conservatifici della moba, del marito est las qual robais non osis conserva edonandola ca Malobiche S. iSahaipure cosi voltito, jobla a rendoudi ciò idimite grazie. E se a questa ufficia fare sonstardos perdenimi ella guerra sta: negligenzázzache più tosto è proceduta: da sicortà, che io ho seco presa, che da pitro, Se io potessi vederla insieme con voi per fare la via d'una giornata, certo sagei ven. nuto a Spilimbergo a questo fine. Ma tanta strada non m' è bastato l' animo di fare a questi-così gran caldi. Mandole con questa lettera una pezza di tela di renso per sensa, la qual farò dare a casa vostro suocero, e priegola a star sana, ed a tenervi lieto e contento, ed a godere insieme con voi la sua così bella e così leggiadra giovinezza. Io v'abbraccio sin di qua, Sig, Gompare mio carissimo ed onoratiasimo. A' 25, di Giugno 1538. Di Vinegian manori

to vano, e voi pare tou construite the

# A Vinegla.

and Mando and Was Sula inscrision aper le ruove maca della vostrambella. Patria schot m'avete richiesta. Nella quale nombe poil sto questa parola Dum, che deneglia decempio che m'avete mandati. Perdiocche ella mon dellatina in squesta significaziones Lelpen dicetede: ordo amplissimus y mi os intenden ib Senates tols succepts. Nonthy che remeau poste alcune altre parti prcho monisi quat necho nelle loro iescrizioni dagli antichi et e honisbnoudi: quella gravità, iche aniltalit seriture e memorie à richiesté. Siccome el quetta della celerità dell'opera, quando dicese doci intra biennium, si mode la celeminal sensa meminaria. Se io arò al M. S. soddis sfatte; mi fia ciò caro, che cortò disidene piacervi. Delle altre parti di cortesia, che sono nella vostra lettera, vi rendo io molte grazie, seumi vi proffero di bidono animo. State sano. Agli in d'Agosto 1538. Di Padova.

Ho inteso per lettre de miei da lletma V. S. cesessi ad perata con molto affetto, affine che R. Sis, mi promovesse al Cardinalato, siccompper sua infinita liberalità questi passau giorni ha fatto, nè solamente

## Al Sig. Ascenio Colonna.

31 Non motova sopragginguermi cossi/tanto grafa matanto ocara je quanto de amoroyon. li on codicissime pleutere di V. S. perclo qualisella igis nallegda meco della anova diguittà donasamiodus N. Sindels: gradoras Carto digale. Però oconstatto, iks ouor mio me lla ringranio, se restolandi isladolce ufficio leter-b mammateriolybligato. Alcquele obblige eyezle: tanto ipidovolentieri vengo, sprastouski senzi to inigran parterdi questo dono di Sa Beari ell selle operandelle ille operandelle lle lestro Sige Marchesana di Pescara nostra: sorellà otemup de per tutta la disla ditta légatele Suh esana V. S. e degnisivdi pené mid as comandarmia, duve in ain abnongana secobleib Ast Gas d'Aprile 27539. Die Vinegeran piaceryi. Polic side parti di corresia, che sone wells cosen levera, vi rendo to molsate onothi Sig. ochino lamo Onsino, sixang ot mo. State sano. anton & d'Agosto 1538. W. Parlova.

Ho inteso per lettere de' miei da Roma V. S. essersi adoperata con molto affetto, affine che N. Sig. mi promovesse al Cardinalato, siccome per sua infinita liberalità questi passati giorni ha fatto, nè solamente 123a - 1011142 142bb.

Wis Signata instance end lei Endandio Meit. lo Vescove disfiritaries tostion Arkello As la Illustr. Sig. Madonna Gonzaga suocera vostra. La qual novella ha moltiplicato grandemente the consoliation with the fattomi il dono medesimo di Ni S. più grato d'assai e più caro, e in tanto maggiormente, in quanto io non pensava d'essere pure in coruma considerazion delle Signavillo Onde To wolfred conincidestly puch to velsi of the feet adoppe anskioniegrapie inchenia house sim कार्यक अस्ति हैं स्थापन के देशकार अंदिन तर कर कार्याक and portel lever benither cost alcula selle continue and continue and was continue and c d'animo ed ogni mio sentimento. di codesti. Popiacenti vitta gli altri fispettis chi i seguire con V. S. Pantica servitu hila con ho wuto tutto T tempo del Pontificato an Lette con lo Illustr. Sig. Padre vostich legandola molto stretta con questo matto laccio e vincolo del grande obbligo, elle debbo avervi. V. S. sara contenta la mune questa mia al detto Mons. vostrio, el alla Sig. Mad. Costanza, il valore ed 112 comparabile prudenza della male io e ffverisco ed onore quanto pesso con tatto l'affetto del mio animo. Io disidererò da questa ora innanzi sempre, che N. S. Dio mi doni da potervi esser grato per quanto io ci viverò. Che di vero non mi vederò mai stanco di tale mostrarmi a Vestra Sig. quale peravventura avete estimato che io A' 6. d'Aprile 1539. Di Padava con of all al

Al Signor Ercole Dusa di santa di Ferrara

Straft Buch . 1 Il piacere, che V. S. mi scrive aver picevuto: della nuova dignità donatami dia M. Signore, ha moltiplicato la mia sopra giò contentezza. Nè potea veder gosa a me cara, che le sue umane ed officiose lettere. Rendone quelle grazie a V. Ecc. che io debbo, e proferiscole un buono e pronto animo ad ogni comodo ed onor suo com instituito infino al tempo della fe, ime, del Sig. Duca vostro Avolo, e condotto per quelli degli Illustriss. vostro Padre e wostra Madre, a quali io sempre fui seruitore, mentre vissero. V. S. sarà contenta proferirmi altrettanto a Mons. Reverendia. il Sig. Card. vostro fratello, a cui disidego service. Stia sana V. S. e felicissima. tenga me per suo compiutamento so Ano Aprile 1539. Di Vinegia, Di consinu l'affetto del mio caima, il distinoro du questa ora innecci se mue, die 11. S. Din all doni da potensi esser preta per quarte io ci viverò. Che di vero man n'i vedero mai stanco di tele mostiarni a Vostra Sie,  A Messer Giulio Alvarotto souselos

lesser Giulio Alv**arotto.** A Førrara

offerie

Tanto mi sono state più care e grate le vostre lettere, per le quali vi rallegrate meco della nuova dignità mia, quanto più ho conosciuto per la benivolenza ed linezione da voi portatami per lo addietro. che questo ufficio avete fatto di cuore, e miniso dalla dolcezza del gentile animo vostro verso me, e dal molto amore che mi por tate. Questo adunque fa, che io vi renda. siccome fo, le grazie tanto maggiori. e che io di multo vi sia tenuto. Resta, che mi conosciate per vostro, e che usiate l'opera mia in ogni vostra occasione, dove ella giovare vi possa. E così mi vi profero di buonissimo animo. State sano. A' 8. d'Aprile 1530. Di Vinegia.

A M. Bartolommeo Torfanino.

A Roma.

Io ho veduto e letto volentieri la vostra lettera, molto Reveren. il mio M. Bart. nella quale vi rallegrate meco della nuova dignità donatami da N. Sig. Di che vi rendo molte grazie, ed in tanto maggiori, in

quanto io m'accorgo che l'allegrezza e consolazion vostra sopra ciò, per l'amistà e benivolenza stata fra noi già tanti anni, è uscita di mezzo il vostro cuore. Ed infinite ve le rendo ancora delle dolci e cortesi offerte, che mi fate ad ogni mio piacere e comodo. Perchè io priego N. Sig. Dio. dal quale confesso in ogni tempo aver ricevute infinite grazie, che aggiunga tanto potere alle mie deboli forze, quanto a me medesimo ho aggiunto disiderio di fare quando che sia molto per voi. In quanto al servitore tanto fedele, e sofficiente che vorreste porre al servizio mio, io lo accetterei sommamente volentieri, si per dimostrarvi che voi potete in me assai, e ancora per le qualità sue, che mi dite, le quali nel vero in pochi suoi pari oggidi par che si trovino, se non fosse, che io ho tre miei antichi servitori in casa bastevolmente buoni a questo ufficio della camera. Oltra che Mons. Reverendissimo Cornaro molto mio antico Signore, ed al quale per li suoi infiniti meriti, che egli ha meco, non so nè posso negare cosa alcuna che sia in me, ha voluto, che io ne pigli uno ad instanza sua. Dunque sarete contento non mi dare maggior gravezza di quella, che io portar posso, State sano, A' d'Aprile 1539. Di Vinegia.

dignità donateras de Hongold mero del o socce dignità donateras de Hongolfs, che di con do molte grazie, ed un tanco maggiori, in

LEERO CESTROL 407 Quanta cotesto como o logo e olica Mi Meiser Carlo Nulloloniant eset belle parolo, chavoinam Artist e, ne voi and the government of the sec le disiderate. mano a Mons, iter errors in Plendo molte grazie a Vos Seles dell'allegrezza, che ella ha sentità della promozion mia al Cardifalato, "ed infletie delle offerte che ella mil la così prontamente, le Audi accetto ed abbiacció volentieri e ve nie sento di ciò molto obbligo: Restal P che ile all' incontro a voi mi profera di buonit simo animo, come fo, e che lo vi priegli a valervi di me in ogni vostra occorrenza dove mi conosciate buono. State sano. A' 17. d'Aprile 1539. Di Vinegia. at M. Bert-Trace M. De

A Messer Bernardino Maffei, Secretario del Cardinal Farnese A Roma.

k JDA6339 960

guotia ha prese per me nelle cose mie tutto questo tempo, che sete stato in Roma, ed ultimamente per lo mio piato, mi sono state si care, che elle m banno un gran fastio d'obblighi posto al quore i che so sempre! Nostfo si che so e terro sempre! Nostfo si guor Dio ve ne renda grazie egli, che lo de me tion basto, e vi doni tanta felicità ot sur continuo piato occario sempre!

quanta cotesto vostro buono e dolce e cortese anima merita. Non voglio entrar nelle belle parole, che non voglio entrar nelle belle parole, che non de ritrovo, nè voi le disiderate. Sarete contento basciar la mano a Mons. Reverendiss. ed Illustriss. vostro della cotanta sua cortesia di agermi con la sua somma autorità difeso da quella venenosissima vipera Parrolquesto mio grande ophilizo con gli altri cotanti meriti de S. So ha meca, Attendete a star sano per questi intensissimi raldi quorum commentimus mojores ar e raccomandatemi al Maga vostro padre. A. 13. di Luglio 1534.

A M. Bernardino Maffei.

A Roma.

st tilver i herredisco Mathely Vereta in til Oscalad Funesk

Sarete contento fare intendere a N. S. che essendo a questi di venuto il Card. di Trento a questi bagni Padovani per una indisposizion sua, dove esso de stato un mese intero a sapendo io quanto S. Seipuro col Seren. Re de' Romani, al qual Re constatere del Senato Veneto e con altra della Maes. Cesarea che li tacconsulare del la Maes. Cesarea che li tacconsulare del Priorato mio di Unguerio la possessione del Priorato mio di Unguerian dilibrati dia vistario e pregario a prestargia minimum del suo favore appresso quella Maes. che io

potessi conseguir la detta possessione d'intorno alla quale il detto Re avea promesso all'orator Viniziano, che gliene avea parlato diligentemente, di farmi ragioni, come egli fosse in Vienna, dove volea trattar delle cose pertinenti al Regno Ongarico suo; e così feci, e trovai quel buon signore assai disposto a compiacermi. Tuttavia perchè S. S. giudicava che la causa dovesse aver qualche difficultà rispetto agl'intrusi in quel Priorato, mi rispose volervi ben pensar sopra, poscia che il Re ancora era in Boemia, ne potea così tosto a Vienna trovarsi. In questa disposizione io il lasciai per infino all'altr' jeri, che intendendo S. Sig essere per partirsi oggi; siccome questa mattina ha fatto, ritornai a visitarlo ed a richieder risoluzione da S. S. sopra la ma bisogna. Sopra la quale ragionò lungamente meco, e certo molto amorevolmente, mostrandomi tener non picciolo disiderio di far per me e di operarsi affine che io pervenissi al disiderato fin mio. E dopo lungo discorso mi conchiuse, che se io potessi ottener da N. Sig. che S. Sant. mandasse un uomo a posta solamente per questo possesso al Re suo, ciò sarebbe cosa, che molto operezebbe con S. Maes. ed essa con questo nome si potrebbe giustamente escusare con chiunque volesse pregarla del contrario. E molto si fermò su questo, e confortomni a farne opra con S. Beat. Sopra la qual conclusione fattami da S. S.

dicendogli io che io avea inteso S. Sant. voler mandare per Nunzio a quella Maestà il Vescovo di Modona, mi rispose, che costui saria Nunzio generale, e non pareria mandato solo a questo fine, e percio non opererebbe peravventura tanto, quanto hisognerebbe a ben fornire il negozio. E perchè era stato quelli di a visitar S. Sig. il Vergerio Vescovo di Capo d'Istria, ragionandosi di chi sarebbe buono a questa impresa, mi disse aver pensato anco sopra questa parte, e qui m'aggiunse credere, che il detto Vescovo sarebbe ottimo mandato a questo fin solo e con questa sola menzione ed opera, si perche egli e assai diligente persona e destra e molto usa in quelle contrade, e si perché è grato a quella Maes, e molto ben veduto ed amato da lei. E perciò tenere per fermo, che non si potesse mandarvi gran fatto persona più a profitto della causa, di costui. E sopra ciò e sopra tutta la causa minutamente ragionato e con questo proposito fatto fine io me ne tornai. E perche il detto Vergerio da fanciullo in qua, e dal tempo che egli venne a Padova allo studio delle leggi, è sempre stato assai mio domestico, volli parlarli e dirli tutto questo fatto, e preeta cura, che egli la pigliasse per amor mio volentieri. Al che egli brievemente mi rispose, che non saperebbe negarine cosa, che io da lui volessi. Avanza ora oli che

alquar orasotel satisfy lating S. B. Satarram chieto na i Sua Santa che si alegniciami que beoifegre Veltush E erchaem ribe ergereoate quels Best ike qualentier più fiel eziandio quel appenence the ancelled che di quied disla sua patriaopartendosi incepoubivigiorniusi condurrà in Michall e condinona mia Capesa, andando forse ancio per der postar oper medar più spedito Lalqual miarsopplicazione se S. Santa sindersiera besaudige b siconne ho sempre sperate l'avendomi indersiwalia fatto intendere, chentutto quelisavoien che Sua Santo potrib in albumo pempo o darmi: em pra questo mio Priorato de egli emeliudario savà bisogno che S. Sante ordini un'ablieff als Readel stenore sopraddetterscider di mandarlo Nunziel a S. Massusepia la possessione, che S. Beat, disidera che mi sia data del Priorato d'Ungheria della Religion Jerosolimitana per vigor delle bolle concessemi dalla fe. m. di Papa: Deone, ora, che i luoghi del detto Priorato sono venuti sotto'l governo di S. Maes. e di credenza sopra questo negozio. Sarà eziandio a molto bisognos, che S. Sant. ne ordini itre almi pure, di credenza d'intorno al detto degocio a' tre Consiglieri del Re, in mano dei quali è gran parte di tutto quel governo. Questi sono il Conte di Ortomburg, il Signor, Giovanni Ofinaro, e il Sig. Lunardo Falser, Ed. Olya, question brieve di passod Ser la dette mossessione mi verrà in manso Per questa uperage favor di S. Bear advion

eila patronee del ensissi Priorato, . 8. sSantras sarap pauremingella se etta et medra udispoteed a benificio della S. Illastrias famiglia sergome legpineera'se fia in grado. Alpcul beatising bib finedi dusatn'inchinosconil'animosespl la sua patriaolotrenisted engemenovib corone .candDirgraziagRevers M. Bevnar mior state contento usar qua poce di diligenza ha que smomial bipogna, lampale lora, lebe io Card. . sono e di più readita ho bisogno, mi ore mb vier biù , ches nell' altro mio stato celli ada mi premen Non posso ricevere dall'at morewostro maggior dono di questo de so prasauttome ciò flasspeditossenza dimordi M. Carlo nostro sarà con 9V. S. a cui 1962 trete dar slarespedizione. Amatemi, estate samo. A' 6. di Giugno 1530. Di Padovdash emb are an ed a siliculture of ver Program of rough, or desig Religion Je. -osseniton A (1) Messer Lampridio, intiloson r odo pro . A Mantova. . de slich in idsoul -tos 11.007 pagain tang talih si sa പുത്രവും ഉവ one Poi che ' Sig. Duca e Hornato Hed A questo di dec essere ternata eziandio 12 819 gnora Duchessa come scrivete l'sarcie cuil a tre Consiglieri del Paganto dei quali è gran parre o quor quel gererno. Questi sono il Corre di Bronchurg, il obretr) Benedetto Lambridie Cremonese fio celebre per la imitazione di Pindaro? da quade però dal Gievio neglio Eleka gle fac attribuition pocus lodo, mastr Tossand 724

tento salutar l'uno e l'altra a nome mio ed alle loro Signorie raccomandarmi. Il somigliante doverà far Torquato. Del Rosso, pazienzia. Se non vedeste M. Jacopo poco importò; esso parlò con Torq e me ne disse, quanto egli vide, ... salutatemi il Sig. Castellano, ed i suoi virtnosissimi nipoti, e M. Lod. Strozza, e Mad. Aspasia. Credo mandare a voi un mio alla fine di questo mese State sano. A 10. di Giugno r539. Di Padova.

Al Signor Pier Luigi Farness,
Duca di Castro.
A Roma.

Per lettere di M. Francesco Bellino ho inteso, quanto amorevolmente, ed oltre a ciò quanto onoratamente V. S. gli ha

buttò la opinione del Giovio, e per la stima, che fece delle composizioni di questo poeta, volle che si ristampassero interamente, e con breve giunta nel Tomo I della sua Raccolta latina. Fu il Lampridio carissimo al Bembo, il quale lasciò alla cura sua il figliuolo. Torquato, perchè da lui apparasse le lettere greche, e le latine.

ragionato di me lunga pezza nelle salutazioni e raccomandazioni, che io gl'imposi che egli le facesse a nome mio. Il che sentire m'ha fatto pigliar questa penna in mano per rendere di ciò a V. S. quelle maggiori grazie, che io posso. Quelle poi, che io debbo e di cotesta sua dolcezza, è delle altre grandi opere e sue e del suo Reverendiss. figliuolo poste in onorarmi ed esaltarmi, N. S. Dio, che suole alle volte per la sua immensa liberalità pigliare in se i debiti di coloro, che hanno in lui la lor fede e la loro speranza, peravventura ad amendue le renderà in mia vece; prosperando e moltiplicando la vostra felicità ogni dì maggiormente, ed allungando la vita di N. Sig. e distendendola, quanto può capere l'umano termine, e superando col suo felicissimo tenore, e addietro lasciando tutte le antiche più bastate vite. E vero, che io di me posso a V. S. promettere questo tanto, che nessun disiderio sarà ne' miei pensieri più caldo in alcun tempo e più vivo, che quello di potere con vere pruove mostrarmi a N. S. ed a V. S ed al suo Reverendiss. figliuolo ben grato dell'amore a me da voi, e da loro portato, e del benificio così alto vostro. Ed ogni ora mi si fa un lungo spazio, che io a Roma venga ed incominci a godere della salutevole presenza di S. Beat. e di vol. Al qual disiderio non sarei ora, che me ne sarei lantosto a Roma venuto, se la mia molta età molavesse speranza lasciata di potervi pervenire a questi caldi senza manifesto mio pericolo e sintali di di questi di pericolo, mi s'è in parte rallentato, vedendo io ora S. Sig. dilungata per contanto spazio da Roma, che sperar non posso di poterlo vedere di qua dal buon tempo, nel quale io mi studierò d'esservi. In questo mezzo mi raccomando in buona grazia di Vostra Signoria. e priegola si degni tenermi per tutto suo. A Nostro Signor bascio il santissimo piè umilemente sin di qua inchinandolo e adorandolo. A' 25. Di Giugno 1539. Di Padova.

#### a magair Bis

verse speranta laviase la potervi pervenire a questi calci senti senti frantesto nio pericolo e sin sell'all'all'all' qualitesto nio pericodistricta pranto el tero vostro delivolo de si en en estato le sia
E vigi la estato per contento spazio da
dere de que la lata de estato de estato la estato de est

#### All Imperatore.

Il Signor Don Lope de Soria si è con sue lettere rallegrato meco per nome di V. M. della dignità da N. S. donatami novellamente, dicendo aver così ordine da lei di dover fare, aggiugnendo esserle molto piaciuta questa promozion mia, siccome di persona, che ella ama, e di cui ha ottime relazioni. Il quale ufficio, a confessare a V. M. il vero, m'ha fatto questa medesima dignità molto più grata, che ella non m'era

Volume Terzo. ed hollo in luogo d'un'altra gran; dignità gran benificio, estimando io che l'essera in grazia di V. M si buono g santo ed emini nente Prencipe, sia bel grado di felicitàs e di piena satisfazione e contentezza. Per la qual cosa ho preso guesta penna in mano per rendere quelle maggiori grazie che io posso a V. M. di così alta e cara cortesia sua che mi starà sempre nel mezzo dell'anima impressa di pari con la miamer desima vita. E supplichero N. S. Dio a dos marmi occasione di poterle esser grato, quanto mi si conviene, non solo per questa caus sa, ma ancora per quella del favore, che ella questi passati mesi mi fece con le sue, duplicate e calde e oporatissime lettere scritte al Sereniss Re de Romani suo fratello sopra la possessione del Priorato d'Ungheria, che io da S. Ser. cerco. In questo mezzo tempo pregherò V. M. a tenermi in conto di fedele servitore suo, che per tale me le proffero e dono, e a degnarsi di comandarmi, dove ella conoscerà, che io esser possa huono a servirla. Alla qual cosa fare sempre, saro prontissimo. Perciò che io saro certissimo grata cosa a N. S. Dio fare servendo a V. M. la quale egli tanto ama, ed a qui tanto ha donato delle sue virtù e delle sue grazie, quanto nessuno altro, che sia nato nomo, si vede avere in se avuto gia molti e molti secoli. Stia sana V. M. e pensi di soccorrere ai gran, danni della e se granobym, etasopo esco 🕅

Cristiana Repubbliche a questi tempi ha del suo infinito valore e pietà e religione infinito bispgno. A 23. di Giugno 1539. Di Padova.

and some Al Re di Francia.

Essendo io a questo di fatto certo, che V. M. alla novella avuta dal suo oratore in Roma della promozion fatta di me al Cardinalato, ella gli scrisse che ringraziasse N. S. a nome di V. M. di si onesta elezion sua: non ho voluto mancar d'un mio gran debito, che e di rendere immortali grazie a Y. M. di così cortese ufficio suo, il quale difficio m' è poco men grato che essa dignita, vedendo un si alto e gran Re e dal mondo tutto reverito e adorato, aver dato testimonio a S. Sant. di tenermi per non indegno di quel Sacro Collegio. Certo che io non arei potuto sentir cosa più cara non solo per l'altezza del luogo, dal quale ella viene, che è il petto generosissimo e di tante virth pieno di V. M. ma ancora per l'antica divozion mia verso lei, che ha sempre disiderato d'essere in sua buona grazia e di servirla. Per causa e rispetto della qual mia divozione ha forse voluto N. S. Dio darmi questo grado, acció che io possa meglio adempiere il detto mio disiderio "che non arei potuto nel mio picciolo primiero stato. V. M. sarà contenta perdonarmi se io

non ho più tosto soddisfatto al presente mio debito con lei, iscusandomene per lo non avere io prima intesa la detta sua verso me usata umanità e cortesia; e da questa ora innanzi conoscermi per buono e leal servitor suo, e degnarsi di tenermi nella sua buona grazia e di comandarmi. A'28. di Luglio 1539. Di Padova.

#### Al Re di Francia.

lo ringrazio quanto più so e posso V. M. Cristianiss del grande ed onorato favore, che s'è degnata di farmi con la sua cortese lettera, e con le amorevoli e liberali offerte, che in nome di lei m'ha fatte il Rev. e prudente Mons. di Rodes Ambasciatore e Consiglier suo. Le quali ho io ricevute sommamente volentieri, e riposte e serbate in quella miglior parte del mio animo, che a loro si conviene venendo dasì alto e magnanimo luogo. Confessandole che io non posso non tenermi grandemente vago e lieto di cotanta sua e così cara cortesia, la qual non uscirà giammai, mentre io ci viverò, del mio petto. E poi che io non veggo per ora altro modo da satisfare in alcuna parte a così gran debito mio, resterò, e pregando N. Sig. Dio che renda e conservi lungamente felicissima V. M. ed a me doni grazia di potermele mostrar grate, supplicandula che si degni servirsi di me Libro enpremo.

Ago
Sipcome di fedele antico ed obbligatiss, servitore, che io le sono. Bascio la mailo a

V. M. Cristianiss. A o. d'Aprile 1546. Th

Roma.

Les company ago impany accomo Rosso.

Bur L'Incline M. Jacomo Rosso.

Ho sentita con singolar mio dispiacere la morte così subita della nostra Mad. Cecilia, nè ho potuto tener le lagrime. Ma poi che questa è legge molto naturale, me ne darò pace, e pregherè N. S. Dio per la sua anima. Quanto al testamento suo per lo quale ella vi lascia erede suo universale. non ho che dirvi. Perciò che sapete quello che ne avemo ragionato insieme più d'una volta. Quanto alla parte, dove dite amorevolmente che se a me non piace che abbiate quella roba, ne farete e la darete a chi io vorrò, molto meno ho da rispondervi o de dirvi e ordinarvi cosa alcuna. Se foste fanciullo di 15. anni, forse vi dicei alcuna cosa. Ma essendo voi quello che sete, che potete e sapete insegnare ad ogni altro, non mi piglierò questa presunzione, solo ringraziandovi di questa profferta che mi fate. Credo che non vi sia nuova cosa che io sempre ho disiderato il ben vostro, e quando io vi consigliava a non levar quel-la faquità a nipoti di lei, vi consigliava quello, che io credea che ben vostro losse. Melius est enim nomen bonum, quam di450

vitiae multae. E conoscea che non vi mancavano delle altre vie d'arricchire, che erano oneste ed onorevoli, dove estimavà che questa nè onesta ne onorevole fosse. Nè più sopra ciò. Delle cortesie che usate alla Lucia vi rendo grazie, e ve ne sarò buon renditore. Salutatemi vostro padre e vostra madre e Girolamo e state sano. A'5, d'Aprile 1540. Di Roma.

#### A M. Bernardino Martirano Secretario Regio. A Napoli.

Non bisognava che V. S. mi rendesse grazie di quegli ufficj, che io ho fatti per Mons. vostro fratello. Perciocchè tutto quello, che altri fa per la verità, come ho fatto io, lo fa per debito, e non sarebbe buomo nè veridico, se da se non lo facesse. Ma V. S. che è molto cortese, vuole anco delle cose, che io per me sono a far tenuto, ringraziarmi. E di ciò meglio sta a me il ringraziarvene. Accetto le amorevoli profferte, che mi fate, le quali userò assai confidentemente, qualora uopo me ne verra. In questo mezzo V. S. stia sana, e me tenga per molto suo. A'13. di Luglio 1541. Di Roma.

### A.M. Bernardino Martirano (1).

Ho volentieri veduta e letta la vostra aperetta, la quale m'è paruta molto piena d'invenzione e d'ingegno, e stimo che ella porgerà molto piacere a chiunque la leggerà, siccome soglion far tutte le cose vostre. Ho notate in essa alcune cosette di poca importanza, più per soddisfazion di

<sup>(1)</sup> In tutte l'edizioni anteriori delle lettere dell' Autore mançava il nome del Martirano, a cui questa è diretta, il che fece giudiziosamente il Gualteruzzi, dal qua-🕏 furono fatte imprimere le lettere del Bem. bo, acciocche il Martirano allera vivente non ricevesse biasimo dal giudízio non troppo favorevole, che del suo Poema gli scrisse il Bembo medesimo, almeno intorno alla lingua. La operetta del Martirano furono parecchie stanze in ottava rima sopra il Polifemo, le quali vengono menzionale da Matteo Egizio nella Vita di Sertorlo Quattromani prefissa alle opere di tui, nel qual luogo soggiugne, che il testo a penita di quel picciolo poema si trovava appresso di lui, ma sensa gli errori avvertiti dal Bembo, forse perchè il Martirano lo russettò, e fecelo la seconda volta trascriver e.

V. Sig. che per altro, delle quali ella farà quel conto, che le parerà e non più. Le lappoli, che è parola nella rima del verso pare che non sia regolatamente detta. Perciocchè si dice la lappola e le lappole, e non le lappoli che verrebbe dal singolar la lappole. Il che non mi ricordo aver letto giammai. Litto è anco parola in rima, che non pare che sia della lingua. E voi poco dappoi in un'altra stanza dite regolatamente lito. Si fiera Gagliarda. Gagliarda non è voce, che per se stia della lingua, anzi del volgo ben basso. Salza, ch'è nella rima, se V. S. la dice per salsa, cioè per quel sapore, che alle vivande si dà, pare che avesse a dire salsa e non salza. Pure di ciò a V. S. mi rimetto. Occhicida. Penso che abbiate voluto torre questa voce da Omero, abbiateci alcuna considerazion sopra, che potrà parer voce molto nuova e più ardita del bisogno. Incagno parerà voce troppo del volgo e indegna di poema onorato. Il regno di Dori. Non intendo quello che V. S. intenda per Dori. Come un cistarello, non intendo parimente che voce sia questa. Di Cottitari [1], nè anco

<sup>[</sup>r] La voce Cottitari è Greca, e ritrovasi appresso Teocrito nell'Idillio intitolato I Bifolchi, dove s' introduce Polifemo a cantare, ed è il nome proprio di una vecchia, dal che si raccoglie, che il Marti-

questa intendo. Ogni uom pensò ch'un'altra volta Pluto la bella figlia di Cerere invola. Pare, che avendosi detto pensò che è preterito, si dovesse dire involasse, e non invola. Ho voluto ubbidirvi, nè tacervi cosa, che mi sia venuta nel pensiero. Stia sana V. S. e me tenga, per molto suo. A'15. di Febbrajo 1546. Di Roma.

## A M. Alberto del Bene. A Padova.

Ebbi la vostra gentile ed elegante lettera molti di sono, caro il mio M. Alberto, e rispondovi assai più tardo, che io non arei voluto, non solamente impedito da molte occupazioni di per di; ma ancora confidandomi di non poter gran fatto con voi errare. Io credea bene, che'l Bacco di bronzo dello illustr. Sig. Duca d'Urbino, che è al suo Imperiale fuor di Pesaro, fosse figura ed antica e bella, siccome m'era stato detto più volte; ma che ella fosse così bella, come è il Nudo dello spino o la

rano in que'suoi versi prese ad imitare non solo Ovidio nelle Trasformazioni, come racconta l'Egizio nella vita mentovata del Quattromani, ma anche il prefato Poeta Greco.

254 Femminetta sua compagna, che soleano vel dersi con molta meraviglia nel capitolio qui in Roma, cotesto non arei già creduto, se alcuno così intendente giudicatore delle antiche figure, come voi sete, detto nol mi avesse. Ora che io ne ho il testimonio di voi, io il credero con molta mia soddisfazione, sperando di poterlo vedere peravventura assai tosto. Quantunque se io ancora nol vedessi, mi doverebbe la vostra descrizion di lui diligentissimamente e minutissimamente fatta bastare. Perciò che io non astimo che l'arte del maestro l'abbia più caro e prezioso fatto di quello, che me l'avete voi disegnato e mostro con la vostra dilicata penna, la quale m'ha in molti donpi accresciuto il disiderio di vederlo. State sano, e salutatemi il nostro Varchi, e lo eletto di Cosenza, e M. Lorenzo Lenzi, se essi sono costì, come io credo. A'27. di Giugno. 1542. Di Roma.

#### 'Al Sig. Giovan Tommaso da Capua. A Napoli.

Non bisognava, che V. S. prendesse fatica di escusarsi del non luogo silenzio suo tenuto meco, Sig. M. Giovan Tommasag mio. Che non era punto aspettato da e me, che pulla ho con voi meritato, che voi

così tosto il rompeste. Ma bene fa a me bisogno rendervi di ciò molte grazie, avendomi voi scritto una molto elegante e molto dotta Latina lettera e piena d'amore e di cortesia. Oltra che non vi contentando voi della sua dolcezza, la quale è nondimeno e varia e soave grandemente, sì le avete voi voluto aggiugnere quella ancora del zucchero finissimo rosato, che in più maniere dilicatissimamente fatte mandato con lei m'avete in rimedio de'nostri Romani calori. Di questi due vostri doni così dolci inverso di se ciascuno molto caro, carissimo m' è stato quello della epistola, in quanto ella dimostrato m'ha il bello ed onorato progresso, che avete così tosto faito nello stile, che è il più tardo, e se io non m'inganno, il più eccellente frutto, che diano gli studi delle buone lettere del qual frutto io contezza non avea potuto prendere nei nostri pochi e brievi ragionamenti. Ne arei da me creduto, che in così teneri anni, come i vostri sono, voi foste giammai andar potuto in essi cotanto. avanti; ed ora, che egli mi s'è palese fatto, m'incresce non gli avere e più spessi e più langhi avuti di quello, che essi mi si concessero pure per vostra cortesia. Ne men caro però di quello, che si conviene. m'è l'altro dono stato procurato da V. S. diligentemente; col quale, se fla mestiero, mi potrò difendere del soverchio erdere che già ci molesta del Luente e della cane

del cielo, con esso rinfrescandomi, non senza memoria gratissima di voi, che mandato il mi avete. State sano, e salutate a mio nome Mons. l'Arcivescove vostro fratello. A' 18. di Luglio 1542. Di Roma.

# 'A M. Giovann' Antonio degli Egregi. A Ceneda.

Rever. M. Giovann'Antonio, N. S. Die vi consoli, e lievi la malinconia e dolore. che io ora vi darò molto mal volentieri. H vostro buon fratello, e mio carissimo ed amantissimo quanto figliuolo M. Vendrando ci ha lasciati partendosi di questa vita ieri per causa d'una febbre, che l'assalì, giunti che noi fummo in Ogobbio, della quale egli subito si tenne spacciato, nè mai fu possibile cavargli quella opinione della testa, ancora che il mal suo nè fosse nè paresse grave. Confortomi, nel cordoglio che io sento della morte sua, che non gli è mancato cosa alcuna da poter guarire più di quello, che sarebbe mancato a me o al Sig. Duca d' Urbino, se fossimo in quel caso stati, non medico ottimo, non diligenza e cura del detto medico, nè d'amici e di servitori, non certo nulla altro, se non egli stesso, che di vero mancò d'animo, mettendosi in bizzarria d'avere a morire al tutto. Nè io ebbi potere con l'amore, che ie gli portava, ed egli conoscea, di levarglie-

LIBRO UNDECIMO: le di testa. È morto pazientissimamente e santamente. Confortovi a tollerar questo affanno con la prudenza e religion vostra, conoscendo quanto le mondane cose sono flusse é labili, e quanto elle sovente c'ingannano. Delle sue cose farò quello, che egli a bocca mi disse che io ne facessi, le quali tutte vi si manderanno con la detta sua volontà. L'ho fatto seppellire con assai onorate esequie nella mia chiesa nell'arca dei, Canonici. Ita et vivo et mortuo amorem ei nostrum praestitimus, multo, clarius, si vixisset, atque ardentius quoad ipsi vixissemus, praestaturi.. State sano. A' 30. di Novembre 1543. Di Ogobbio.

#### A' Confalonieri della Pergola.

Ho udito il vostro padre Maestro Bernardino, ed ho veduto per quello, che esso medesimo di se m'ha detto, lui aver fatto errore a rispondere al Commissario di N. S. in quella maniera; e tanto maggiore errore ha fatto, quanto ad un Frate di S. Francesco non si convenia levarsi in molta alterezza per una poca parola, come si levò. Onde io per torre via ogni scandalo già venuto per causa di quella alterezza e superbia sua, gli ho fatto intendere, che saria bene e volontà mia, che esso medigasse quella trasgressione, che è stato pec-

**458** VOLUME TEREO cato di superbia, con la umiltà, virtà molto conveniente alla profession sua, ed esso stesso gisse a confessare il suo errore al Commissario medesimo, e chiedergliene perdono. La qual cosa doverà satisfare il Commissario, e se esso Maestro Bernardino è quel buon padre e imitator di San Francesco e di Cristo, che egli dee essere; doverà satisfare e piacere anco a lui. E così quel peccato che esso ha commesso con la superbia, si emenderà con la umiltà. Se esso il farà, potrete mostrar questa mia lettera al detto Commissario, e pregarlo a nome mio a contentarsi di questa ammenda del detto padre, e levar via ogni altro suo ordine, che potesse generare alcuno scandalo. State sani. A' 4. di Dicembre 1543. In Ogobbio.

#### A M. Luca Alberto Lodiano. A Perugia.

Voi sete stato troppo cortese, Ecc. M. Luca Alberto, a mandarmi sì piena e bella preda di tordi fatta ne' vostri solitari luoghi, ed alquanti fiaschi di più qualità di vino ottimo, e i due marzapani molto dilicati, non avendo jo fatto cosa alcuna per voi, se non è stato qualche cosa fare, lo avervi veduto e ricevuto volentieri, quanda a risitare sì umanamente mi veniste.

I che dovez essere da me posto in obbligo a voi non volgare, essendo voi quel dotto e grande e raro Filosofo, che mi faceste conoscere, che eravate in quella poca ora-Ne men caro dono è ancora Istato quello della vostra gentile epistola, con la quale m' avete le dette vettovaglie mandato, letta da me con molto piacer mie più d'una volta. Sarete adunque da me ringraziato di cotesto vostro così amorevole affetto grandemente, e se mi conoscerete buono a farvi servizio, non meno vi sarò tenuto dello adoperarmi per voi, che del godere del vostro dono, che io tuttavia fo. A Mons. Rever. Legato mi raccomanderete e starete sano. A' 17. di Gennajo 1544. Di Ogobbio.

#### Al Sig. Guido Ubaldo Duca di Urbino.

Rendo molte grazie a N. Sig. Dio, che abbia concesso a V. Eccell. vedere alcun principio alla sua posterità della Illustr. Sign. Duchessa sua consorte, la quale è stata molti unni senza darre segno alcuno. E massimamente essendo que sto suo parto tato senza sinistro e con salute della nata bambina e sua, siccome V. Eccell. Per le sue lettere me ne da amorcyole noticia. Della qual sua cortesia cre sce il cumulo delle obbligazioni mie versu dei. Speso

che quel Signore che a Vostra Eccellenza ha dato questa allegrezza, le darà ancora successivamente quell'altra, che ella vederà in brieve eziandio alcuna consolazion più viva di pianta abile a sostenere e a governare ed a succedere in cotesto suo felicissimo Stato. Della qual consolazione voglio credere, che a me farà grazia, che ne sentirò ancora io la mia parte. A V. Eccellenza di tutto il cuore mi proffero e raccomando. A' 21. di Settembre 1544. Di Roma.

## A Messer Donato Rullo. A Vinegia.

Non so, molto Magnifico M. Donato; quale sia maggiore stata, o la mia confidenza dell'amor verso me vostro in tenervi così lungamente i trecento ducati, che prestati già due anni e mesi m'avete, o la vostra perseveranza d'obbligarvi con moltiplicate cortesie gli animi degli amici vostri. Che avendo M. Girolamo Quirino a nome mio voluto restituirvi i detti denari, non gli avete ricevere voluti. Anzi ne gli avete voi proferiti degli altri. Ma come che io questa non sappia, sì so io bene, che V. Sig. è cortese oltra l'usanza di tutti gli uomini di questo tempo. Userò adunquè, poscia che così volcte, alquanto più oltre ancora la

wostra ver me amorevolezza, e terrò che questo sia uno avermi voi ora altrettanti danari sopra i primieri prestato, il più che io posso, e grazie rendendovene, ed obbligato sentendomivi. State sano. All'ultimo d'Ottobre 1545. Di Roma.

## A Mess. Ugolino Martelli. A Firenze.

Confesso, Magnifico M. Ugolin mio, non avere io giammai sperato, che tanto onore da persona mi venisse di così poca scrittura mia, chente un sonetto è, quanto mi veggo esser venuto novellamente da voi: sì bella, e sì dotta, e sì piena (1) isposizione avete voi fatta sopra quel mio picciol parto. E dico di più, che non solamente sete col vostro maestrevole ingegno entrato nel mio animo, ed in lui avete scorti minutamente tutti que' pensieri senza mancarae un solo, che io già ebbi nel comporlo, ma questo ancora, che voi ce ne tavete

<sup>(1)</sup> Intende della Lezione, che sece il Martelli al Son. Verdeggi all' Appennia la fronte e'l petto, della quale facemmo menzione nelle annotazioni al Sonetto XXXII. dell'Autore.

cotanui altri belli e lodevoli a maravielia immaginati da voi ed aggiunti sopra i migi che si può giustamente estimare, che xq abbiate molto maggiormente meritato di chiarandolo, e quasi col vostro latte crescendolo, che io fatto non ho generandolo Della qual vostra non leggiera fatica e die ligenza posta in onorarmi così altamente, come fatto avete, vi rendo quelle grazie, che io posso maggiori, tenendomivi per que sto di gran somma debitore ed obbligato. E rallegromi oltre a ciò con voi, il quale conosco molto più dotto essere e scienziato divenuto in questo mezzo tempo, che veduto non v'ho, che io non arei creduto se detto mi fosse stato da chi che sia. E spero, che in brieve siate per empiere le speranze di chiunque più v'ama in rendervi eccellente e singolare a tutti gli uomini. Il che non potrà essere senza bella e nuova palma e della famiglia e della patria vostra. Alla qual patria si veggono in questa nostra assai travagliata stagione altri lumi ancora insieme col vostro accesi crescere di giorno in giorno e pigliar molto di vigore e di forza per più e più illustrarla. D'una cosa in questa vostra così bella operetta e per rispetto mio e per vostro m' incresce, a cio è, che m'avete vie più, che non si conveniva con la vostra elequenza lodato, e dorreimi di voi, se degli nomini cortesissimi altri rammaricar si potesse Perciocché nè io potrò cotante mie lode

giudicio. Quantunque peravventurar, poscia che questa colpa da grande abbendanza nasce e d'amore e di cortesia, meno ella merita ripresa essere. State sano e salutatemi il nostro dotto ed amorevole Varchi.... 1546. Di Roma.

# A (1) Messer Antonio Anselmi. A Vinegia.

Direte alla Mag. Mad. Lisabetta, che non dubiti che si possa credere, o pur pensare che (2) per quella parola ella fia

<sup>(1)</sup> L'Anselmi fu gentiluomo Bolognese di buona letteratura, se si presta
fede al testimonio, che fece di lui Antonio Guido in una lettera scritta a Bernardino Rota, la quale si ritrova nel Tomo
IV. delle lettere di diversi raccolte da
Bernardino Pino a car. 382 della prima
edizione.

<sup>(2)</sup> Della difficultà, che la Quirinu faceva al Sonetto del Bembo, che è il CXXIV. fra le Rime, nel Tomo secondo abbiamo favellato abbastanza nelle annotazioni, dove raccontasi la corresione che per compiacerla fece l'Autore di quel

VOLUME TERZO. in quel numero Che quella e parala della htora la qual parola non fa comparano ne a lei, ma solamente à quelle tre che eran nude. E dicesi, se ella fosse stata tra quelle tre, le quali colui vide nude. Quell' altra sua è molto soverchia considerazione. Perciocche e quelle tre erano Dee, non per questo si può o dee credere, che ancora ella sia Dea. Però non semaj che nessun pensi a questo. E se per altro non le spiace il sonetto, per questa son le fugga. Ed acciò che quel verso da spaesta parte non le possa dar noja, voglio ្រាំទ្រមន្ត្រ ស៊ី ស៊ី១៤ ទី២៤ **⇔be** dica cosi: iv sesta e. S.

Tha le Dive che Peri a mirar ebbe.

Daretele il sonetto così racconcio; a scritto di vostra mano. M. Lodovico Beccatelli, ed il mio compar M. Carlo Gualteruzzi, che sono stati jerisera e questa mattina meco, vengono con Monsignor Reverendiss. Contarino ora a Vinegia. Ho detto
loro e pregatogli che vadano ad alloggiar
man voii. S'eglino vereanno, trattategli amorevolmente, e date loro il mio letto. E
adoperate quella Malvagia, chè vi dee es-

verso, che diversamente si legge in alcuni MSS.

LIBRO UNDECIMO,

465

sere. Ed in somma fate ogni cosa di vezzeggiarli e di ben trattarli. State sano. A' 15. di Luglio 1538. Di Padova.

#### A Messer Antonio 'Anselmi. A Vinegia.

Son contento che al Beazzano si dia il quadro delle due teste di Raffael da Urbino, e che gliele facciate portar voi, ed anco gliele diate, pregandolo ad aver cura che non si guastino. E se gliele vorrete mandare con la sua cassa, fate come vi parrà il migliore. Piacemi anco che l'Elena doni a M. Carlo quello, che ella dice, per la sua Cornelietta e mia figliozza. Fa bene ad esser grata del bel dono che esso le ha fatto. Del qual M. Carlo scrivetemi qualche cosa, se è ito col Card. Contarino al suo Vescovato, o se è costi, e quando verrà a Padova, dove io sarò domattina, e l'aspetterò disiderosamente. State sano. A' 29. di Luglio 1538. di Villa Bozza.

A Messer Antonio Anselmi. .... P. A Vinegia.

Al ricever di questa andrete a far riverenza allo Illustriss. Sig. Duca di Urbino a nome mio, rallegrandovi con S. Eccel. del luogo avuto con quella Represendolla venuta sua a Vinegia, non però senza mio dispiacere di non mi vi ritrovaro, per silutarla ed inchinarla. Il che turisvia non potendo io con la persona, fo molto debitamente ed affettuosamente con l'animo; ed ho voluto mandar voi a questo fine, profferendomi ad ogni onore, e beneplacito di S. S. Illustriss. come antico servo della felice memoria del suo gran padre, e suo. Di Padova.

## A Messer Girolamo Giliolo Canonico di Vicenza.

Poiche la Illustr. Sign. ha data alla S. V. facoltà di rassettar l'imprestito, vi priego ad avere la molta ed inconveniente mia gravezza sopra esso per raccomandata a giusto ed onesto favore. Io ho pagati i tre imprestiti passati di qualità, che hanno ciacum di loro passato i due tersi delle ca-

trate, che io in tempo alcuno ho della Badia di Villa nuova avuto d'affitto. Il che quanto dia appara mon devuta, V. S. lo sa, senza che io gliele dica. Dunque se mai ella o ha fatto, od è per fare per me in cosa alcuna, con tutte le forze del mio animo la ripiego ad avere in ciò ricompenso al danno mio troppo nel vero trabocchevole e grave l'a restarne io di ciò tanto a V. S. sibbligato, quanto merita un ben rilevato chenidicio, siccome aspetto abbia ad esser questo. V. S. stia sana. A'30, di Marzo 1532. Di Padova.

## A M. Girolamo Giliolo. A Vicenza.

Molto obbligo innanzi tratto è quello che io vi sento e sentirò sempre per la cura, che vedo V. S. pigliarsi, affinchè l' giusto disiderio mio si adempia circa lo sgravamento dello imprestito, così amorevolmente dandomi avviso degli eletti a questa ritassazione; a'quali tutti particolarmente ho soritto, ed anche M. Agostino Angiolello a nome, mio parlarà, di modochè io spere, che quello, che V. S. proponerà insieme pal Rever. Arcidiacono circa il mio impresento, sarà accettato dagli altri, il Magn. M. Niccolò da Porto è molto gantile, ed io l'ho per mio amico di molti anni. I Signo-

ri Rettori sono anco molto gentili e discrete persone, e stimo non mi vorranno dare per premio delle fatiche, che io prendo giorno e notte per la nostra Patria, più gravezza per questi conti di quello, che si conviene per giustizia: V. S. mi raccomandi al Sig. Arcidiacono, ed a se stessa, la quale stia sana, e me tenga per molto suoq A. 13, d'Aprile 1531. Di Vinegia.

A M. Girolamo Giliolo, Grando A Vicenza.

ง 6 เกราะกาศ หาวาทา 675 เรายา

Ho intero per lettere di V. S. il sollevamento, che 'l vostro Collegio ha dato al peso del mio passato imprestito; il qual sollevamento, come che non sia nel vero, tanto, quanto io l'aspettava, considerate le mie grayezze passate, nondimeno percioccho io so con quale e quanto amico animo V S. s'è in ciò operata, io le rendo di quen sto ufficio tutte quelle grazie, che io farei; sa molto più fosse stato a heneficio mio per unto l Collegio adoperato, e serveronne memoria perpetua, pregando V. S., se io saro buono in servirla giammai, ella mi tenga e spenda ed usi per molto suo; che certo ella così mi proverà essere negli effetti, come ora le suonano queste parole. V. S. stia sapa, A' 29. d'Aprile 1532. Di Padova.

LIBRO BREMCHAR

Thetteri scae ou we majer geneilt e dicerete persone, e mino e à la versanta date DE 1839 of AIM. Cola Bruno, Coming and - 679 king shits in As Padovas Sale a convey **វាខ**ុខ សាំ២ 🗼 សេខានាក versa per quesa e vil do -2.6. Non hisognava che tu pigliassi fatica di mostrarmi gratitudine di quello che in for per two fratello, che è soperchia, che prima che dia ed io conosco l'animo tuo e tu conosci il mio. Mandai per Avila una lettera del Card. della Valle protettore al Generale a Napoli di buomissimo inchiostro per la espedizione di frate Franc. La disavventura sua ha voluto, che'l Generale è ito in Calabria, nè tornerà, se non fatte queste feste; il che ha prolungato la cosa di modo, che per ora nulla te ne possò scrivere più oltra; ad ogni modo non sil tarderà molto ad averne la risoluzione, ne io lasciero il negozio imperfetto per cutto quello che io potrò, che forse se tanto che basterà ; e certo ventura è stata, che io mi sia trovato ora qui, che io dubito che il poverino l'arebbe fatta non bene. Datti buona voglia, che farò tutto ciò, che fare? sti tu, se fossi in mio luogo: Sta sano. Ai 36. di Dicembre 1524. Di Roma, altaliant saro marcho 344 9 6 July 14 400 g are as as M. r. Cola. stronge o agnot To A Padova Co foco nila unas'. letti, come ara is storene obiesi i irolie. Se saraf ita a Treville cos Magn. My Luigi Prioli, mi piacerà: che so averai ave

VOLUME TERZO!

to piacere e veduto una bellissima villa, e di vero degna del Sig. suo. Vorrei, che nel principio del terzo libro delle mie Prose dopo il proemio giuguesti queste parole là in quel luogo dove, disse: Ouello, che dai Latini neutro è detto, essa partitamente non ha siccome non hanno eziandio le altre; usa tuttavia gli due ec. e dicesi così : Quello, che da Latini neutro è detto. essa partitamente non ha, siccome non Ranno esiandio le altre, usa tuttavia ell due ec. e dicesi così: Quello che da La tini neutro è detto, essa partitamente non ha; siccome non hanno eziandio le altre volgari, e siccome si vede la lingua degli Ebrei non avere, e siccome si legge, che non avea quella de Cartaginesi negli antichi tempi altresì. Usa tuttavia gli due ec. De'versi, che m'hai mandati per miei, che aveano quelli gentili uomini due cose riconosco per me. Il sonetto a M. Franc. Cornaro, che fu fatto in presenza di Paolo Toppo, così scrivendo a caso quanto portava la penna, e per giuoco, e quella stanza: Donna se vi diletta ogni mia gioja. Gli altri tutti per niente non sono miei, quantunque ne siano di quelli, che io non mi pentissi aver fatti. Sta sano. La vigilia di Nostra Donna · d'Agosto 1525. Di Padova.

A Messer Cola.
A Padova.

Ti risposi l'altr' jeri molto in fretta anzi subitosamente, volendoti io del tutto mandar le lettere quella sera, e già era poco men che passata l'ora di doverle poter dare. Ora che è assai mattino, dico, che quanto a cotesti quattro SI replicati ne'due versi, io v'avea pensato prima che tu, ed avea fatto quel medesimo verso appunto, che a te più soddisfacea; ma egli non mi piacque, e ingegnaimi di porvi quelli SI medesimamente nell'altro verso, nel qual oltre a ciò assai m'arrise e dilettò quella parola si bello, giunta a quell'altra si leggiadro. Nè perchè io v'abbia appresso le tue lettere ripensato, essi m'offendono in parte alcuna. Più m'ha, non dico offeso, ma poco men che tormentato il primo Terzetto. Nel quale ultimamente meno m'offene dono questi versi, che tutti gli altri non fanno. 

Che detta il mio Collega, il qual n'ha mostro. Col suo dir grave e pien d'antica usanza. Siccome a quel d'Arpin si può gir presso. VOLUME SERVICE

E pajonmi più riposati, ed aucorapia apposti al vero, ed all'amorevole. E leussi via quella voce pronto, di cui ragioni schar non ti soddisfa. Se così parrà a te aben stimo di sì, e si possa mandare in lapgo dell'altro, mandisi. Se già quella fia in via non importera Sta sano. A 14: di Settembra 1525. Di Villa.

Messer Cola.

รางราช โดย สเลาปุ่

og guign it ig i in ingen iggen ab Ho cinque vostre lettere ricevute in un punto. Rispanderò adunque, a prima plla più antica. Veggo, che dite vere, che non potete lasciar quella casa e cura di quelle cose, massimamente aspettando voi Torto il quale dappoi v'à giunto. Ma questi ri-13 spetti sarebbono piacevoli. Di quello m'in-: cresce e duole infino al mezzo dell'animano che dite essere a termine per la indisposizion delle vostre reni, che non che altrogo ma mi convien giacer steso buona parte del giorno. Per la qual cosa non solo non voglio pigliate fatica di venir qui, ma pure di muovervi per andare a Villa Nuova o a Villa Bozza, come dite. Quelle cose potrete fare per mano altrui al meglio che si potrà, e non faticar voi così debole e Cagionevole, come io veggo che sete. Anzi vi vorrej confortare a medicarvene con · ogni diligenza; e la medicina potrà-esser Jy

LIBRO UNDECIMO questa of sapete quanto so stell male qui in Roma del mal delle reni, e come to ne fair cento voke vicino alla morte. Poi sabete ance si quanto lungamente io usai il ber del litte di pecora, il quale fu quello senza verun dubbio, che alla fine me ne libero. Dunque siate contento di pigliare altresì voi a ber di questo latte ogni mattina, come sapete, che io faceva io. Potrete farvi comperar due pecore, e tenervele, ed usar tal beveraggio ancor voi; che mi rendo assai certo, che se l'userete e continuerete, egli vi gioverà. Ma è cosa, che non pud fare tale effetto in pochi giorni, fia uopo che siate costante in clò lungamen." te. La medicina è piacevole e dilettevole. Al che fare non solo vi priego, ma ve ne? stringo e gravo per quanto amore mi por-il tate. Piglierete il latte ogni mattina caldo, la come egli uscirà delle poppe della pecora, e sì per tempo, che possiate dormirvi sopra, il qual sonno a giudicio mio fu quello, che più mi giovò, e pare che sia contra le regole delle medicine, per quello che diceva il nostro dotto e buono ed amo revole M. Je da Ogobbio. Vorrei, che so-1 pra ciò non vi consigliaste con medico alcunos ma vi metteste a prender questo latte senza punto pensarvi sopra, posciache egli in me tanta e si manifesta prova fece. Sentirò sommamente volentieri questa novella, che m'abbiate ubbidito in cio. Quanto alla grande spesa, che si fa costì di che v'in-

474 VOLUME TERRO. cresce, ella è spesa o necessaria e buona. nè puossi far di meno. N. S. Dio, che mi, governò sempre, mi governerà eziandio per lo innanzi. Non dubitate. Questo quanto alla vostra primiera. Per la seconda vostra: veggo, che avevate avuto Torquato. Quanto. all'amorevolezza e cortesia di quello Illust. Sig. Duca mostrata a M. Antonio, mi duole essermi tolta occasione di ringraziarnelo per la sua repentina morte. Farò nondimeno questo ufficio col Sig. Card. Io per me non: fo pensiero di levar Torquato dalla vostra amorevolezza per rimandarlo più a Mantova: e basterammi la cura, che ne prenderà M. Ant. Fiordibello, il quale potrà meglio istituir quel fanciullo a huono stile della lingua latina, che peravventura non potea M. Lampridio, Quanto all'amico, che richiede quei libri, scrivetegli, che io non presi i libri di suo fratello meno per emendergli in quanto alla lingua e adornargli, che perchè io m'avessi a valer di loro per le mie istorie. E vero, che per ancora non ho avuto tempo di satisfare a questo mio pensiero, essendo stato, e tuttavia essendo nelle occupazioni, che io sono: ma poi che esso gli vuole, che molto volentiezi glieli rimanderò per lo primo fidato messo, che in là venga. Ed averò cura che vengano bene, e sicuri. Esso ne farà poi quello che gli piacerà di farne. Tuttavia diretegli, che io gli fo intendere, che essi banno grandissimo bisogno d'uno amorevola

occhio; che gli vegga; perciocche manadati fuora della maniera nella quale stanno, sono per dargli poco onore. Io l'amai vivo, ed amolo, e sempre amerò ancora morto. Salutatelo a nome mio. Credo aver risposto a tutte le vostre lettere. Queste stanze divisanto Apostolo, nelle quali io ora mi trovo, mi sono state a proposito per gl'incopportabili caldi passati. Attendete a stanzano ancora voi. Agli 8: di Luglio 1540. Di Roma.

A Messer Cola.

A Padova.

· Oscar Barrier and Barrier

Intesi con piacer mio quello, che at di passati mi scriveste, essere avvenuto al nostro amico, che m'increbbe grandemente. Increbbemi eziandio, che l'altro pure nostro amico se ne fosse risentito così palesemente, e se ne risentisse tuttavia. Col primo dorretevi del caso, dicendogli a nome mio, che più vergogna riporta chi ingiuria un buono e dabbene uomo ingiustamente, che colui, che è ingiurato. Al secondo potrete dire, che posciache i suo adirarsene e riscaldarsene non può levare il danno ed incarico altrui, ma potrebbo recare a lui più briga, che non gli bisognerebbe, ed ora dà melta noja a' suoi qui, che temono di quello, che avvenire gliene

potrebbe, lo il priego con quello amorele che egli sa che io gli porto, che egli se ne dia pace, e si rimetta, e non trughi con più stimolo, che a lui non si convien. le vespe, anzi calabroni, che l' potrebbono offendere di mala maniera. Egli ha assar satissatto all'amicizia. Ora pensi di quietarsi, ed avere risguardo ancora a casi suoi dedi alle cose, che potrebbono avvenirghi di coteste turbe non convenevoli a suoi studi a quali dee primieramente avere pensa mento, essendo egli in terra forestiera per farsi dotto, e non per far brighe e star sulle arme. Che io sentiro volentieri, che egli si rimetta oggimai, ed attenda al suo: studio, come egli dee. Salutateli a nome mio amendue. E state sano. A' 20. d'Agosto 1540. Di Roma.

1

## A Messer Cola. A Padova.

Increscemi quanto so, che credete, la morte del nostro buono e dotto M. Lampridio, molto più, perciocche siam privi d'un grande e raro uomo, che per conto di Torq.; ancorache non poco m' incresca la sua perdita per questa cagione. Bisognatollerare e portare in pace tutto quello, che N. S. Dio manda. L'ufficio di Mons. Reverend. di Mantova verso Torq. mi

stato carissimo; non si potea attendere altro da così nobile e cortese Sig. Io scriverò di qui a S. S. ringraziandonela Ho pensato, che teniate Torquato appo voi, e vediate, che M. Ant. Fiordibello gli legga Cicerone, e quello che fia bisogno in latino; il qual M. Antonio potrà esser attissimo a ciò; e se vi paresse, che egli fosse atto anco a leggergli greco, si potră voler questo ufficio anco da lui; il quale io stimo che per la sua molta bonta non ricuserà pigliar questa fatica per amor mio. Se questo avviso procederà, non bisognerà pensar d'altro; se non procederà, si potrà nensar di M. Trebazio, o di chi meglio vi parerà che sia. Non so se il male del fianco vi dà più noja. Quando così fosse, ho avute di buonissima parte per cosa approvatissima e maravigliosa, che il far bollire dell'agrimonia, e pigliar due dita di quell'acqua tiepida, leva tutto quel male. L'agrimonia è quella erba, con la quale, e con foglie d'oliva io ho altre volte guarito due fistole, come sa M. Federigo nostro, che me l'insegnò. La bollitura dee calare per lo terzo. Il Cardinal S. Jacopo molto Sig. mio, e molto buono, e di alta stirne ha tolto per ricordo mio di questa acqua d'Agrimonia a' dolori di fianco, che gli hanno dato noja a questi di e ne ha sentito grande giovamento. Ha avuta l'acqua da certi frati qui, che ne fanno d'ogni sonte a lambicco, forse che li Jesuati nostri di

-1030 T ab - - :

A Messer Cola.

A Padova. . To a common a reneb

Tra li Cardinali fatti nuovamente è per uno Monsignor Marcello Cervino anil quale fu Secretario di Monsignor Reverenodiss. Farnese, e fece molti buoni ed amorevoli ed affezionatiss: uffici per messied innanzi il Cardinalato mio, ed in essocie dappoi ha fatto sempre. E persona prudeatissima e di gran giudicio nelle cose del mondo. E stato Legato di N. S. appresao Cesare ultimamente, ed ora è tornato con molta soddisfazione di S. Sant., e dictutto il Collegio. Ora questo Sig. ha un fratello suo carnale in Padova allo studio in leggi. - Vorrei per ogni conto, che lo visitaste prima amorevolmente, e poi lo 'nvitaste :a casa, e gli deste pranzo e cena alcunal volta, ed in somma faceste quel tutto, che è in voi per mostrargli gratitudine, siceome cio debbo. Sumo che egli si diletti di cose , antiche, siccome il suo Card. fa: Però postrete mostrargli lo studio e le medaglie, je tutto ciò che a lui fie in piacere. In som-

ma fateglic vezzi, ed operate, che esso conosca, che io son grato e conosco i piaceri e benefici fattimi da suo fratello. Domattina vo a Civitavecchia con N. Sig. dove m'ha fatto invitare S. Sant., e perchè l'Elena m'ha fatto chieder licenza d'imparare a sonare di clavicordio, ditele per parte mia, che a me non pare che sia da donna onorevole e di elevato animo il mettersi a voler sapere sonare: e che a me non piace per niente che ella ponga temepo in questo, siccome non mi piacque anco mai, che Antonia mia sorella sonasse: la -quale però ebbe la comodità di Cammillo nostro Cugino, che ne stava in casa: e ituttavia non seppe mai sonar bene, e più tosto si facea burlare in sonando, che altro: enel vero non può ben saper sonare donna, che non si dia tutta a quello esercizio, e nience ad altro; e però sonare, e no'l saper ben fare, è di poco piacere, e di minor laude. Saper ben sonare, e lasciar gli altri esercizi più landevoli, è cosa ancora molto più biasimevole. S'ella spenderà quel tempo in lettere, sarà da esser lausdata molto più, e più potrà piacere in lei -la dottrina delle lettere, che quella del sonare. Torno a dirvi, che facciate diligensza di trovare alcun buono esmodesto Precettore, che basti per Torquato e per la Elena; e più che egli sia d'alcun conto, più mi fia caro; questi sono i miglior da450 volume reaco.
miri, che si appendimo state sano. A' 3s:
d'Ottobre 1540. Di Roma.

## A Meser Cola. A Padova.

कर्ता मुख्य अन्य १९९४ । अस्टब्स्य कार्य Del Maestro non pointo trevur per Torqueto, pazienza. Bastorà la bontà e diligenza di M. Antonio Frordibello com la vostra avvertenca. Di quello trovato per l'Elena, molto un piace. Vi scripsi ult les due per le ditime, e scordaini dirvi, est se alla Lucia bisegnava cosa alcuna, como le des bisognare in tanto tempe: veleste agevoluria ed accomodaria: che comoses che ella merita da me per la sua amoreve lezza assai. Caro mi fie, che non le lucit to patir simistro. Tutte le corresie, che voi e M. Autonio farete a M. Romolo fratello del Rever. Sig. Card. di San. Croce, saratino ottimamente poste, ed io le arò sempre carissime: perciocche io sento a S. S. un grando obbligo, oltra che è Sig. molto savio e prudente, e molto religioso. Lessi a S. S. il vostro Capitolo sopra ciò, che gli fu molto caro. Ho gran disiderio, che quel fratello sia condotto nella buena via dello studiare, e che si disponga a farne profitto. Salutatemi tutta la casa e state sante A' 25. di Novembre 1540. Di Roma. 

A Messer Cold.
A Padova.

المسترد والمراد Le grazie, che mi rendete de' 25. scudi mandati a vostra sorella escito assti soperchia; ma più soverchie è il pensiero, che pigliate, di volermegli rendere e rimbonat za. Ne meritaya l'amor ch'is vi-perto, che facesse questi conti con meco, quando id man gli be fatti con voi in comuni, she de yete speci per me. Ho dati al Protonotario Lewelline gli altri 25. scudi da esser dati alla detta vostra sorelle: a guardetevi di non mi far più una perola di questi danarisse non volete, che jo mi corrucci pul che mezzanamente con voi. Della Elenache faccia versi Latini, o intenda la stamatica, mi piace grandemente. Vi serissi 🖫 che arci caro faceste che l'orquato pigliass se alcuna noticia di medaglie e di cose antiche: ora vi replico il medesimo. Il dopo desinare, quando cosa alcuna non si fa. questa potrete fare per una ora comodamente assai, speaso. State sano. Elibi jesi una amorevole relazione dal novello eratornostro qui, di voi e di Torqueto, e sopra tutto del giardino, che mi dileno assai. Spero sarà buono e d'ostimo animo nell'officio suo. A' 19. di Marzo 1541. Di Roma.

A Padova.

Che Torquato appia incominciato a mettere più diligenza allo studio delle lettere, grandemente mi piace, nè mi potreste dire cosa alcuna, o serivere più cara di questa; ma tenetegli ricordato, che non qui inceperit, sed qui perseveraverit, colui meriterà loda ed amore dal mondo. La costanza è quella virtù, senza la quale nessuna bella ed onorata cosa far si può. Piacemi ancora, che egli prenda qualche conoscenza delle cose antiche. Il che e sempre stato cura e studio di gentili ammi, Esso ha fornito a' dieci di di questo mese sedici anni; onde egli non è più fanciullo, ma uomo. Elena ne fornira all'ultimo di del Giugno che verrà, tredici, ed incomincierà anco ella ad esser donna. Scrivetemi s'ella è ingrandita, e se riesce bella, come mostrava dover riuscire, e come impara, E salntatemi Lucia, e ditele, che certamente io non ho cosa alcuna più cara al mondo, che quella fanciulla, e che io cosi teneramente ami, come amo lei: e che perciò io le raccomando la sua cura sopra ogni cosa. Se N. S. Dio mi dara alcuno anno di vita, spero averla a rimunerar della presente sua diligenza e fatica. Vi ri-cordo a dare a M. Trifone nostro la rendita di que due beneficietti sempre al sno

tempo. State sano. A 20. di Maggio, il qualdi sapete quale è a me. 1541. Di Roma.

1 Palitie

2 Messer Cola.
A Padova.

rece Rearigements in these of the impacts Il nostro M. Carlo si parti con la corte, ed ha seco un suo figliuolo d'anni d'intorno a diciesette molto genul fanciullo; le modesto e savio e religioso e quietissimo, e disideroso di farsi dotto. E stato fin ora col Sig. Prior di Vinegia molto da S. Sig. amato, e da tutta la sua casa è tenuto carissimo. lo pensando sopra Torquato di questo fanciullo, sumo, che se voi mostrando questa gratitudine al padre lo pigliaste ra casa, affineche I detto padre nen avesse a fare altra spesa per lui, ciò sarebbe semplicemente ben fatto, per mostrar ed usare a M. Carlo questa gratitudine dell'amore che egli mi porta, che è sommo, e delle fatiche e cure e peasieri, che egli si piglia ogni dì, ed ogni ora per the; ed oltre a questo potrebbe la compagnia d'Ugolino, che così si chiama il fanciullo, che e quietissimo, come dissi, e cosfunatissimo, giovare assai a Torquato, sviandolo dun L'esempio suo dalle vanità di luf co lingitirandolo più allo studio, dal quale, come s ete, egli si mostra assai lontano con le volenta, e traendele ad essere plu feligiore,

.1

infide the celebral, elected and delle celebral, elected and celebral, elected elected and celebral, elected elected and elected elect

Non posso, nè debbo mancare di pregar V. S. ad aver per raccomandato Messer Bartolommeo Giugni nella causa del possesso della Pieve di Miransu, a favor del quale N. S. scrive, come ella vedera Se bene io credero potere essere stimato da lei più ardito di quello che mi si convenisse, massimamente non essendo qui ora il nostro M. Carlo Gualteruzzi, il quale pigliasse fatica ad iscusarmi con V. S., ed a pregarnela egli a nome mio ancora; ma come che sia, confidandomi nella sua bontare prodenza; in ogni modo samo nibili potere errare con lei, e'con opesto ardire ripregandola di favore ay detto M. Bartoy 16mmeo disidero che ella sappia che io hir sono dranovo grandenlemed languar io del buon gildicio cheur signa Dara ha

VOLUME TERZO! nuovamente mostrato nella persona di lei d cusì altamente pnorandala, come a questi passati giordi fatto ha; del qual giudicio rimango anco io insieme con tutta quellanobilissima città obbligato a S. Ecc., e ne h rendo infinite grazie. Stia sana V. S., a me tenga par molto suo, come nel vero sono. Agli 8. d'Ottobre 1546. Di Roma.

:04 271 388

configuration of the second of

#### A

| Adriano da Spilimbergo. | Pag. 428 |
|-------------------------|----------|
| Agostin Foglietta.      | 98       |
| Agostin Gonzaga.        | 194      |
| Agostin Lando.          | 271      |
| Agostin Mosto.          | 388      |
| Alberto da Carpi.       | 46       |
| Alberto del Bene.       | 453      |

| 469                   |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Alessandro de' Medic  | i Duca.         | 397               |
| Alessandro de' Pazzi. |                 | 187               |
| Alfonso Toscano.      | 3               | 267               |
| Angelo Colozio.       |                 | <b>3</b> 49       |
| Antonio Anselmi.      |                 | <b>4</b> 63       |
| Antonio Capodivacca   | di Simo es      |                   |
| Ameonio Mezzabarba.   |                 |                   |
| Antonio Nerli.        | Palgotic        |                   |
| -Antonio Tebaldeo.    | •               | 111 19 107        |
| anio Colonna.         | volen:          | 143£              |
| Aurelio dell' Acquis. | into Sugar      | 115 ni <b>252</b> |
| <i>ભુદ્રદ</i>         | 11.00X          | Centre Fi         |
| C. Pr                 |                 | Oak Oak           |
| ्र <del>हिं</del> दि  | Generally Sugar | Sugaren           |
| ₫ <b>ĸ</b> }v         |                 | morning (         |
| <b>\</b> \$0.         | 18 1 Car        |                   |
| Bartolommeo Alessan   |                 |                   |
| Bartolommeo dalla V   |                 |                   |
| Bartolommeo Torfani   |                 |                   |
| Benedetto Mondolfo.   | a.              | 91                |
| Benedetto Varchi.     | ••              | 402               |
| Benvenuto Cellini.    |                 | 407               |
| Bernardin da Porto.   |                 | 258               |
| Bernardino Maffei.    |                 | 436               |
| Bernardino Martirano  |                 | 450               |
| Bernardino Sandri.    |                 | 34r               |
| Bernardo Tasso.       |                 | 224               |
| Bernardo Bibiena.     |                 | 7                 |
| Bonaventura Orselli.  |                 | 102               |

· ...

The state of the s

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | Alessanden die Wedie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alessandro de servi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angera Colosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angele Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cammillo di Simone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₿</b> 9₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cammillo Fantuccio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cammillo Paleotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Calcerano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 30 30 30 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carlo Nuvoloni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Acres 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carlo Quinto Impera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dore. 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cesare Fregoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 <sub>99</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Cola Bruno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Confalonieri della Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consalvo Fernando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conte di Monteleone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conti di Canossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cristoforo Cernota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a sandani 🐔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cristoforo Tasso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deprinario :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Her was in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $m{B}$ ere e $m{B$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bernard Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Donato Rulle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bern Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE STA                                                                                                                                                                          |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | And the Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emilio Emilj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enrico Orsino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ercole Duca di Ferre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ra 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

.

| Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Malchiavello.                                                                                                                                                                                        | <i>1</i>     | •                               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Francesco Bellino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                         | 100          |                                 |                                         |
| Francesco Bellino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                         | Brcole Stron | zad.                            | The ardo 2                              |
| Francesco Bellino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                    | Ermete Star  | npa. William Janes              | usonabatt.                              |
| Francesco Bellino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                              |              | esta Gerei                      | tiovambatt                              |
| Francesco Maria Duca di Urbino.  Francesco Maria Malchiavello.  Francesco Maria Molza.  Francesco Montanaro.  Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                                                                        |              | and the collection of the       | Gieranbat"                              |
| Francesco Maria Duca di Urbino.  Francesco Maria Malchiavello.  Francesco Maria Molza.  Francesco Montanaro.  Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                                                                        | 54           | 1900 O Both                     | 6 commercial                            |
| Francesco Maria Duca di Urbino.  Francesco Maria Malchiavello.  Francesco Maria Molza.  Francesco Montanaro.  Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                                                                        | 1 ेंद        | ceco Bini                       | O ranfrax                               |
| Francesco Bellino. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                                                  | <b>无</b> 成   | The second second second second | Section 1                               |
| Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Montanaro. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                | Fabio Acor   | ramhono.                        | 219                                     |
| Filippo Gerio. Filippo Oriolo. Flaminio Tomarozzo. Flaminio Tomarozzo. Francesco Bellincino. Francesco Burlo. Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                       | Ferrante Pr  | incipe di Salerno.              | STATE OF THE OF                         |
| Filippo Gerio. Filippo Oriolo. Filippo Oriolo. Flaminio Tomarozzo. Francesco Bellincino. Francesco Burlo. Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia. | Ferriero Be  | ltrame Att 1995                 | <b>COI</b>                              |
| Flaminio Tomarozzo.  Flaminio Tomarozzo.  Francesco Bellincino.  Francesco Burlo.  Francesco da Noale.  Francesco Bellino.  Francesco della Torre.  Francesco Maria Duca di Urbino.  Francesco Maria Malchiavello.  Francesco Maria Molza.  Francesco Montanaro.  Francesco Primo Re di Francia.                                    | Kilippo Ger  | io 1-1                          | 105111111111111111111111111111111111111 |
| Flaminio Tomarozzo.  Francesco Bellincino.  Francesco Burlo.  Francesco da Noale.  Francesco Bellino.  Francesco Bellino.  Francesco della Torre.  Francesco Guicciardini.  Francesco Maria Duca di Urbino.  Francesco Maria Malchiavello.  Francesco Maria Molza.  Francesco Montanaro.  Francesco Primo Re di Francia.            | Elippo Ori   | olo. gan can                    | Junna 356                               |
| Flavio Crisolino. Francesco Bellincino. Francesco Burlo. Francesco da Noale. Francesco Bellino. Francesco Bellino. Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                          | Flaminio T   | omarozzo.                       | 323                                     |
| Francesco Bellincino. Francesco Burlo. Francesco da Noale. Francesco Bellino. Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                               | Thavio Cris  | oli <b>no.</b>                  | 130                                     |
| Francesco Burlo. Francesco da Noale. Francesco Bellino. Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                     | Francesco    | Bellincino.                     | <b>38</b> a                             |
| Francesco da Noale. Francesco Bellino. Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                      |              | Burlo.                          | 137                                     |
| Francesco Bellino. Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                          |              |                                 |                                         |
| Francesco della Torre. Francesco Guicciardini. Francesco Maria Duca di Urbino. Francesco Maria Malchiavello. Francesco Maria Molza. Francesco Montanaro. Francesco Primo Re di Francia.                                                                                                                                             |              |                                 | 206                                     |
| Francesco Maria Duca di Urbino. 9 Francesco Maria Malchiavello. 35 Francesco Maria Molza. 10 Francesco Montanaro. 29 Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                              | Francesco    | della Torre.                    | 221                                     |
| Francesco Maria Duca di Urbino. 9 Francesco Maria Malchiavello. 35 Francesco Maria Molza. 10 Francesco Montanaro. 29 Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                              | · Francesco  | Guicciardini.                   | 365                                     |
| Francesco Maria Malchiavello. 35 Francesco Maria Molza. 10 Francesco Montanaro. 29 Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                                                                |              |                                 | bino. 92                                |
| Francesco Maria Molza. 10 Francesco Montanaro. 29 Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                                                                                                 | Francesco    | Maria Malchiavello              | 350                                     |
| Francesco Montanaro. 29 Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                                                                                                                           | Francesco    | Maria Molza.                    | 103                                     |
| Francesco Primo Re di Francia. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                                         |
| Fratelli di M. Fed. d'Ogobbio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Francesco  | Drimo Ro di Franc               | ia. XX                                  |
| Frateut at M. Fea. a Ogosoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tancesco .   | M Fed d'Archio                  | 78i                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eratett at   | III. I Eu. u Ogobolo.           | , , , , , ,                             |

G

Galasso Ariosto. Gasparro Pallavicino.

102 59

| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| ž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494                 |
| Gherardo Taddei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Giovambattista Giraldi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 427                 |
| Giovambattista Guzonato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291                 |
| Giovambattista Mentębuona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163                 |
| Giovammatteo Giberto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 <b>5</b>          |
| Giovanfrancesco Bini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 r                |
| Giovanfrancesco da Gambara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>383</b>          |
| Giovanjacopo Leonardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Giovannantonio da Collaiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 <b>7</b> 1        |
| Giovannantonio Muscettota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Giovannantonio degli Egregi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Giovanni Borgherini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € <b></b>           |
| Giovanni da Tiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :0 0 <b>7</b> ₩     |
| Gjovanni Gioacchino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265                 |
| Giovanni Naldino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>354</b>          |
| Giovanni Taddei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 1115 <b>400</b>   |
| Giovantommaso da Capita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 😘 - 🎜 🎉           |
| Girolamo Cittadino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rg6                 |
| Girolamo de' Godi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356                 |
| f in the second | : - See <b>167</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 467               |
| Girolamo Negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411. • • <b>43.</b> |
| Giulio Alvarotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>434</b>          |
| Giulio Cammillo Delminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | William 43          |
| Giuliano de' Medici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 <b>r</b>          |
| Guidubaldo Duca di Urbino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45g                 |

Contains Armston

| Section 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tro Jelles Librerie J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mass        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Jacopo Doria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | troc.<br>veo sia Cotetto v<br>autorio de Arceili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V4341       |
| Jacono Rosso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | autonic de Mesili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAA         |
| Incono Sannazza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | antimen to die or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONC.       |
| Jancenzio Sinihal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | arronia Il. minasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and l       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | arconio Elsemin <mark>och</mark><br>eus Cervun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3 (1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elio Pallone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | less del Passo. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| in the state of t | en da Siek Harte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cells Fontamilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| Lampridio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 t        |
| Latino Giovenale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47          |
| Lelio Torello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400         |
| Leonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200         |
| Lodovico Beccatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | llo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 292         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bizzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383         |
| Lodovico de' Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34</b> 6 |
| Lodovico di S. Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nifacio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138         |
| Lodovico Dolce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408         |
| Lodovico Parisett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38r         |
| Lodovico Strozza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in the state of th | 340         |
| Lope di Soria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304         |
| Luc'Alberto Lodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>458</b>  |
| Luigi da Porto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139         |
| Luigi Gonzaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 -       |

Justilla Londin.

#### M

| Maestro della Libreria | di Santa Giu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| stina.                 | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Manfredo da Collalto.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Marcantonio de Marsil  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Marcantonio Lando.     | 3976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Marcantonio Flaminio.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Marcello Cervino.      | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Marcello Pallone.      | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Marchese del Vasto.    | . <b>3</b> 92 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Matteo da San Martino  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Mons. di Fontanalata.  | • . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                        | iniini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ` N                    | 1 3.353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| , 44.                  | The state of the s |   |
| Niccolò Astemio.       | <b>454</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Niocolò Ardinghelli.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 14100010 Manighein.    | 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ×                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 0                      | i view id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| •                      | To character of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Otheriana France       | Same Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Ottoviano Fregoso.     | 1 8 400 1 070 <b>59</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Ottaviano Grimaldo.    | : 111 (47) th <b>3≩0€</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| •                      | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| P                      | 14 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| P                      | Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

Panfilio Rosmino.

| AoA<br>Paolo da Porto.                         | Majano Alicorni        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Paolo Sadoleto.                                | 270                    |
| Pierfrancesco Borgher<br>Pierluigi Farnese Duc |                        |
| Pietro Ardinghelli.                            | 109                    |
| Pietro Aretino.                                | 412                    |
| Pietro Avila.                                  | William Art Berry      |
| Pietro Bibiena.                                | entura i in li         |
| Pietro Faraone.                                | Alfology Here          |
| Pietro Lomellino.                              | \$17                   |
| Pietro Panfilio.                               | 303                    |
| Pietro Paolo Vergerio                          | 38g.<br>3 <b>86</b> g. |
| Pietro Raguseo.                                | 700%                   |
|                                                |                        |
| I                                              |                        |
|                                                | · · ·                  |
| Ridolfo Pio.                                   | 119                    |
| Roberto Macigni.                               | 256                    |
| Roberto Magio.                                 | 395                    |
| Romulo Amaseo.                                 | 183                    |
|                                                |                        |
|                                                |                        |
| _                                              |                        |
| Sciplone Orsino.                               | <b>357</b>             |
|                                                | ·                      |
| · •                                            | <b>#</b> -             |
| •                                              | •                      |
|                                                |                        |
| Taddeo Taddei.                                 | 110                    |

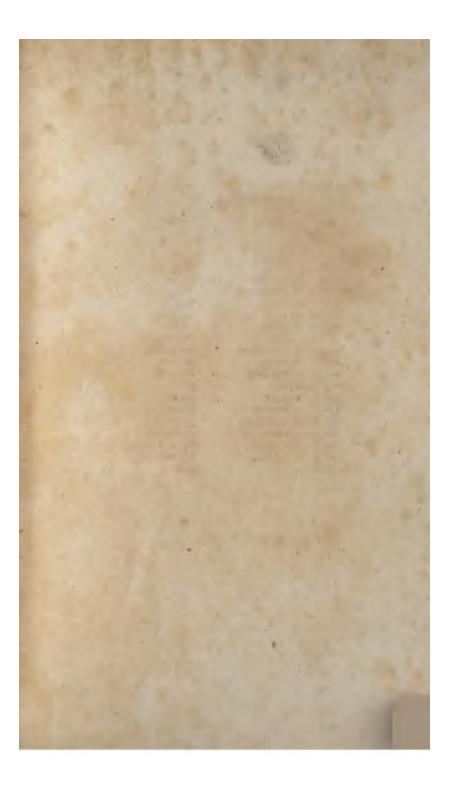

### Errori

## Correzioni

| Pag. 49 l. 1 seno     | 8800O         |
|-----------------------|---------------|
| 62 × 30 complicata    | complicate    |
| 67 » 32 ia            | la            |
| ro3 = 14 letttere     | lettere       |
| 724 » 8 Voi.          | vai ,         |
| 232 » 17 i ducati     | in ducati     |
| 252 » 9 nato .        | nate          |
| 153 × 31 fime         | fine          |
| 160 × 5 pensiesi      | pensieri      |
| Ann.169 » 6 Virgiliaa | Virgiliana    |
| 171 > 22 tritta       | trita         |
| 173 × 14 &            | ha con        |
| 274 × 23 1550.        | 1530.         |
| 204 × 7 VC-           | 700.<br>Ven-  |
| naa > 15 secondare    | fecondare     |
| a68 » 3 colai         | a colui       |
|                       |               |
| 269 > 12 facciate     | fasciate      |
| 279 > 25 ne           | •             |
| 323 » a patir         | partir        |
| 338 » 12 sineste      | sestine       |
| 340 • 25 in-ventue    | ju-ventae     |
| 35 r × r carissimi    | carissimo     |
| 464 » 9 a restarne    | ho a restarne |
| 475 » 22 dabbeue      | dabbene       |
| 478 • 9 per           | pue           |





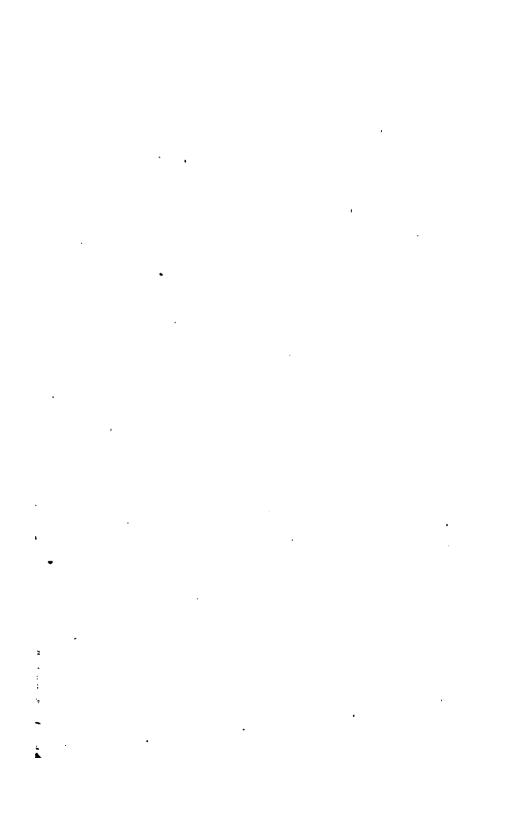

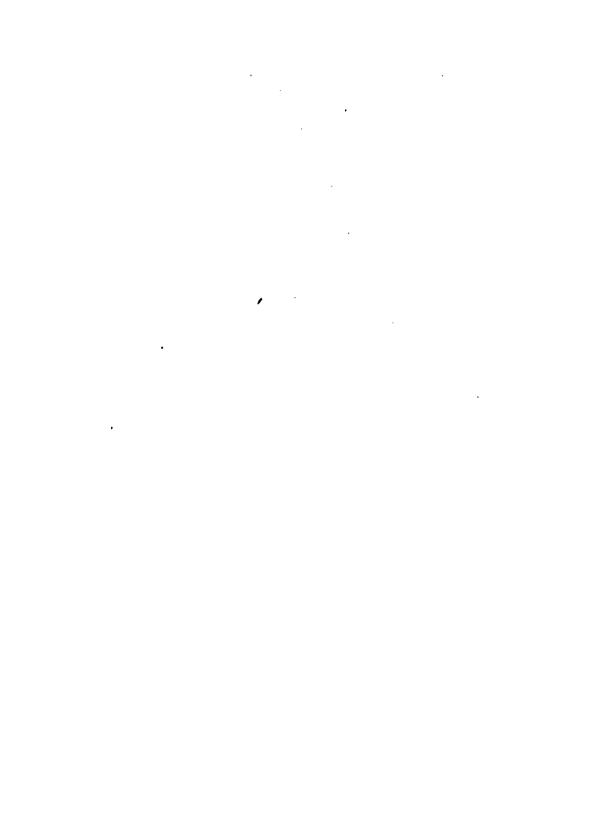

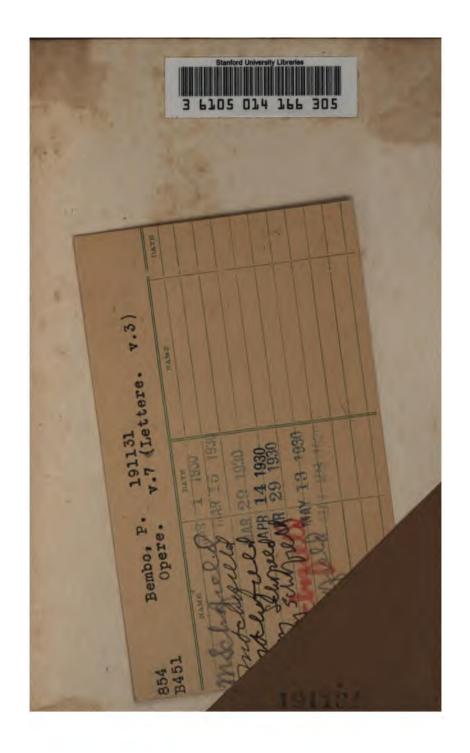

